# CONTEMPLAZIO **NE DELLA NATURA DEL** SIGNOR CARLO **BONNET...**

Charles Bonnet, Francesco De\_Rosa



RB CENTRALEVE

DELLA

# NATURA

DEL SIGNOR

# CARLO, BONNET

Dell' Accademie Imperiali di Germania e di Russia, Reali delle Scienze di Londra, di Montpellier, di Lione, di Gottinga, di Stockolm, di Coppenhague; Onorario di quella delle belle-Arti della siessa, delle Accad. dell' Issitta di Bologna, di Harlem, di Monaco, di Siena, di Cassel, de' Curiosi della Natura di Berlino; Corrispondente dell' Accad. Reale delle Scienze di Parigi

#### TRADOTTA IN ITALIANO

Ritenuta la Versione del Testo

#### FATTA DAL SIG. AB. SPALLANZANI

In tuttociò ch' era componibile colle infigni aggiunte, e variazioni fatte dall' Autore pell' ultima Edizione in tre Volumi

2st

TOMO TERZO

van:

12



bloss Castollis

IN NAPOLI MDCCLXXXVIII.

A spese di MICHELE STASI.

Con Licenza de' Superiori

RB1244/3



Di Coogle

# DELLA NATURA

## PARTE UNDECIMA

DELL'INDUSTRIA DEGLI ANIMALI.



#### INTRODUZIONE.



Ino adesso non abbiamo confiderato gli animali che dalla parte dell'organizzazione, e de' suoi risultati più immediati, e più generali. Presentemente contempliamo la loro industria, che ci interessa ancor di vantaggio, senza però servirci de-

gli occhi del Naturalista, o dell' Osservatore, poichè questi veggono troppe cose, e in un'estension troppo grande: non impiegheremo che quelli del. Contemplatore, che non apprendono in ogni genere se non se i tratti più luminosi, che li scorrono rapidamente, e che del continuo si lasciano sfuggire le minute particolarità.

#### CAPITOLO L

Generalità sull'Istinto degli Animali:

V' Ha alcuni animali che non sembrano possedere che il tatto. Altri hanno tutti i nostri sensi, e sollevansi quasi all'intelligenza. Dal polipo alla scimia la distanza sembra enorme.

A Ω L'im-

L'immaginazione, e la memoria fi riscontrand In varie spezie d'animali; l'immaginazione ne' loro sogni; la memoria nel ricordarfi delle cose, che hanno fatto impressione su di essi. I luoghi, le persone, gli oggetti animati e inanimati si delineano nel loro cervello, e gli animali agiscono

relativamente a tali rappresentazioni.

Il grado di cognizione di ciascuna specie corrisponde al luogo da questa occupato nel piano generale. La sfera di tal cognizione si estende a tutti i casi, in cui l'animale può imbattersi naturalmente. E se per via dell'uomo, o di altro mezzo l'animale è spinto suori del naturale suo circolo, ciò non ostante non rimane distolto dal suo agire, deesi conchiudere, che la novella situazione ha qualche relazione con uno de'casi, a cui si estende la sfera di sua cognizione. La maggiore o minore facilità che mostrerà nell'operare, indicherà se tal relazione è vicina o lontana, diretta, o indiretta.

La maniera onde variano gli animali secondo il bisogno i loro andamenti, ci dà in mano un validifiimo argomento contro l'opinione che li trasforma in pure macchine. Il Filosofo, che loro attribuisce un'anima, fondafi sull'analogia dei loro organi coi nostri, e delle loro azioni con molte delle nostre. Quelli che pensano essere materiale quest'anima, si dimenticano che la semplicità del sentimento è incompatibile colle proprietà della materia (1), e che la fede è affatto indipendente dai nostri sistemi sulla natura dell'anima.

Quan-

<sup>(1)</sup> Quando abbiamo nell' istesso momento tutte insieme molte percezioni distinte, non sentiamo già in noi altrettanti noi stessi, quante abbiam percezioni. E' sempre la stessa persona, o diciam così lo stesso so, che vede, intende, guita, odora, tocca, agisce. Il fentimento di questo so e amo, semplice, indivisibile. Se quest' so so materia, sa rebbe

Quanto più è grande il numero de' casi, a cui Testende, o può estendersi la cognizione di un animale, altrettanto è più elevato l'animale nella scala degli esseri sensienti.

La conservazione della vita, la propagazione della specie, e la premura verso i figliuoletti sono i principali tre rami del sapere negli animali; ma questi tre rami non gli antiniriamo egualmente in tutti.

L'ostrica immobile sul fango non sa che aprire

e chiudere il guscio.

Il ragno industrioso tende la sua rete alla preda. Da cacciatore paziente egli aspetta che qualche insetto venga a darvi dentro, e al primo toccar della rete lanciasi sopra di lui . E quantunque sia armato, o troppo vivace, pure sa legargli le membra con prodigiosa destrezza, e lo riduce a non poter ne difendersi, nè suggire.

Molte specie di animali vivono alla giornata

senza prendersi pena dell'indomane.

Altri che dotati sembrano di una specie di antivedimento lavorano con molt'arte de' magazzini, che riempiono di varie provvisioni : tali sono l'ape,

e il castoro.

Tra gli animali che vivono di preda, gli uni, come l'aquila e il leone, assaliscono a forza aperta. Gli altri come lo sparviero, e la volpe uniscono l'aftuzia alla forza. Questi mettono in sicurezza la vita fuggendo; queili nascondendosi sotterra o dentro l'acqua. Altri ricorrono a diverse astuzie, che assicurano il fuggire, o sconcertano il nemico: tale si è la lepre. Altri in fine oppongono forza a forza.

I Fi-

rebbe esteso, e vi avrebbero altrettanti Io, quanti sarebbero i punti materiali modificati dagli oggetti. Non to, che abbozzare queita prova dell' immortalità dell' Anima; in altra scritto mi ci sono internato di più,

I Filosofi, che tormentano il loro spirito a definire l' Istinto, non considerano, che per arrivarci, bisognerebbe entrare per qualche tempo nella testa di un animale senza divenire animale. Dire in generale che l'istinto è il risultato dell'impressione di certi oggetti su la macchina, della macchina su l'anima, e dell'anima su la macchina, egli è un sossituire dei termini alcuna cosa meno oscuri a un termine oscurissimo: ma per questo non esce l'idea dalle solte tenebre che la circondano. Sappiamo ciò che non è istinto, ma non sappiamo cosa sia istinto. Non è intelligenza, nè ragione. Il bruto non ha le nostre nozioni, nè tampoco le nostre idee di mezzo, lo che nasce dal non avere i nostri segni (2).

CA-

(1) I fegni, di cui facea qui menzione, sono i vocaboli ovvero quell'espressioni articolate, che costituiscono ciò, che chiamiamo la lingua artificiale, o la parola. Noi imponiamo de' nomi ai differenti Esseri: rappresentiamo per mezzo di voci le loro qualità, i loro accidenti, le loro azioni; e queste rappresentazioni, che hanno ricevuto il nome di simboliche, fono il fondamento delle nozioni, che ci formiamo de varii Esseri. La semplice percezione, o la semplice vista di questi Esseri non è una nozione; essa non è che il risultato dell' impressione dell' oggetto sull' organo: ma quando esprimiamo per mezzo di parole o di segni istituiti tutto ciò, che una tal impressione ci ha fatto provare, e che disegniamo altresi i caratteri, fotto i quali l'obbietto presentali a. nostri occhi, noi acquistiamo una nozione di tale obbietto, e quetta nozione, che è opera del nostro intelletto, è, come ben si vede, asiai disserente dalla semplice percezione . Il Bruto ha, come noi delle percezioni, poiche ha de sensi, che gli trasmettono l'impressione degli oggetti, ma esso non trasforma quette impressioni in nozioni, perchè non ha l' uso della parola. Esso non ragiona; imperciocchè il ragionamento suppone delle nozioni per giudicare della loro relazione o opposizione, e quette nozioni, di cui servesi in tal caso, sono quelle che i Legici chiamano Idee medie. Altrove ritornaremo a trattare di proposito della preminenza, che la parola dà all' Uomo sopra tutti gli Animali.

#### CAPITOLO II.

Avvedutezza nella conservazione della Specie:

TEl tempo che la Natura ha insegnato a molti animali la maniera, onde assalire, e correr dietro alla preda, ha insegnato ad altri il modo. onde difendersi, e fuggire. Se a noi fossero noti i libri della Natura, ci vedremmo senza fallo che il vantaggio sta sempre in equilibrio con la perdita. Un registro delle nascite, e delle morti di alcune specie apertamente mostrerebbe tal verità (1).

Le specie che più moltiplicano, hanno eziandio maggior numero di nemici. I bruchi e i gorgoglioni sono infestati dentro e fuori da non so quanti insetti; sempre intenti alla distruzione degli indivi-

dui .

(1) Un' Uomo di abilità, Mr. SUSSMILCH, che si è molto occupato in esaminare la popolazione del nostro Globo, offerva, che per una particolar disposizione della SAPIEN-ZA, il numero de' nascenti oltrepassa nella specie umana queila de' morti, di maniera che il numero degli Uomint va fempre crescendo; il che rende la specie superiore agli accidenti, ed alle rivoluzioni, che tenderebbero a distruggerla.

L'eccessiva moltiplicazione, che di tempo in tempo osservasi in certe spezie, e specialmente nelle emigranti, ha forse per oggetto di ristabilir la bilancia, allorchè inclina troppo verso la distruzione. Se ci fosse permesso di qui innoltrarci ne' più minuti dettagli, riconosceremo con non minore sorpresa che meraviglia, niente essere stato abbandonato al caso, e che tutto è itato calcolato in un esatto rapporto alla natura ed al numero delle spezie, agli accidenti diversi, che le minacciano, alle loro relazioni reciproche, ed alla cottituzione generale e particolare del Globo. Sarebbe questa una specie di dimostrazione di fatto dell'esistenza d'una SAPIENZA CONSERVATRICE; ma quant' altre prove non abbiam noi di tale esitenza, la di cui idea è sì cara al vere Filosofo?

dui, e che mai non arrivano a distrugger la specie (2).

Molti animali cercano di vivere, e di rifugiarsi dentro la terra, o le piante, e gli altri animali.

Altri si fabbricano nidi, o bozzoli con arte maravigliosa, ne'quali passano il tempo d'inazione,

e di debolezza.

Altri più abili ancora sanno, come noi, lavorarfi degli abiti, e dalle materie medefime, di cui si cibano. Spoglian essi di pelli i nostri panni, e le nostre pelli, e ne lavorano con seta una specie di stoffa, di cui si vestono. La forma dell'abito è semplicissima, ma comoda grandemente. E' una specie di manicotto o di fodero, che intenti sono ad allungare e allargare secondo il bisogno. Lo allungano coll'aggiugnere alle due estremità nuovi strati di seta, e di peli: lo allargano in quella guisa che noi allarghiamo un manicotto, tagliandolo longitudinalmente per lo mezzo, e mettendovi una pezza. Voi già indovinate ch'io parlo delle tignuole domestiche. Queste sono ancora superate nell'industria dalle tignuole campestri, che di foglie si fanno le vestimenta. Sarà d'altro luogo il dare un' occhiata a cotal lavoro.

Molti pesci ed uccelli a un dato tempo cangiano di domicilio, e di clima. Note sono le numerose carovane delle aringhe, e delle mollue, i diversi nuvoli delle gru, delle quaglie, delle cornacchie ec. che qualche volta oscurano l'aria. Mes

dian-

<sup>(2)</sup> Non poteva scegliere a questo luego un' esemplo più signisicante di quello de' Bruchi e de' Gorgoglioni. Nelle memorie del celebre loro Istorico veder bisogna la storia interessante de' numerosi loro nemici. Ma i Bruchi hanno altri nemici anche più tormidabili: e sono g'i uccelli. Il curioso BRADLEY, che coltivava con buon' citro la Botanica, aveva calcolato, che due Passere portavano in una settimana ai loro sigliuoletti tremila trecento sessanta Bruchi.

DELLA NATURA!

diante tali passaggi periodici fi conservano queste specie, e nei lunghi loro pellegrinaggi la Natura serve ad esse di piloto, e provveditore.

#### CAPITOLO III.

#### La Propagazione della Specie:

IL polipo privo di sesso non conosce i piaceri di amore. La farfalla maschio più fortunata fi aggila intorno alla femmina, e scherzando affretta que' favori, che da principio non gli vengon negati che per accender viemaggiormente i suoi defiderii. La regina dell' api locata nel mezzo di un serraglio di maschi scieglie quello che più le piace, e doma colle lufinghe la sua freddezza, e la sua naturale indolenza (1). Il rospo per lo spazio di quaranta giorni tiene abbracciata la femmina, e raccoglie il parto, venuto che fia il tempo di sgravarsene. Il toro impetuoso sdegnando di scherzare intorno alla giovenca, lanciasi su lei con moto violento. Il colombo fedele alla sua compagna non largisce altrui le sue carezze. Il gallo di minore riserbo nell'amore prodigalizza le sue a molte galline.

Vedete altresì le premurose sollecitudini, che si danno per le loro semmine i maschi di molte specie, o ad esse facendo parte del cibo che trovaso, o sollevandole nelle loro satiche, o difenden-

dole

<sup>(1)</sup> Ammetteva quì, come vero ciò, che Mr. de REAU-MUR ha narrato molto minutamente circa la profituzione della Regina-dell'-Api. Apparenze attiffime ad importe indotto aveanlo in errore; ma fatti, di cui egli non avea verun sentore; fembrano provare, che questa pretesa Prostituta viva anzi all'opposto in un perpetuo celulato. (Confulsisi la Nota 5. del Cap. VII. della Par. VIII.)

dole in fine contro gl'insulti dei loro simili, o dei loro nemici (2).

CA-

(2) Querta piccola specie di Papagallo conosciuto dagli Uccellatori sotto il nome di Paffere della Guinea, offreci uno stupendo esempio di quelle tenere cure, che i maschi hanno per le femmine loro. Quetti vezzoti piccioli Papagalli sono specialmente famoli per la loro tenerezza conjugale; e contello, che, quantunque fia affai lontano dall' attribuire agli Animali le nottre affezioni morali, nulla ho veduto, che vi si approfimate più di quello che avviene nella società conjugale de' nottri piccoli Papagalli della Guinea. Più volte ne Iono stato testimonio di vista, e sempre col prendervi ugual intereste. Vero è, che contribuiva anche ad accrescerlo, quello che prendeavi una tenera e virtuosa Moglie, la quale divertivasi a contemplar meco la Natura, e sapeva in tal guisa render foave la campestre folitudine, ed addolcire la dolorosa prova, cui da circa 24. anni restava esposta la sua pazienza a motivo di alcune abituali indisposizioni. Tra gli augelli di varie spezie da essa raccolti, all'intorno di lei medelima eravi un pajo de' nostri piccioli Papagalli. Ella non perdeva quafi mai di vitta questa coppia interessante, ed ogni giorno ella davale adito a fare qualche nuova ollervazione. Ne ha scritta essa medesima la storia, di cui ne riportarò cuì unicamente un' estratto.

I due uccelli erano stati collocati in una gabbia quadrata acconcia alla loro specie. Il beccatojo o fia la cassettina del cibo era fituata al basso della gabbia. Il Maschio stava quasi sempre appollajato fu lo stesso posatojo, o bastoncello a lato della sua femmina. Si tenevano stretti insieme, e guardavansi spesso con un' aria tenera. Se dilungavansi l' uno dall'altro, ciò non era che per qualche istante, e si vedevano riunirsi ben presto, e stringersi l'uno presso l'altro. Andavano a prendere unitamente il loro cibo, e ritornavano ben presto ad appollajarsi sul posatojo più alto della gabbia. Di tempo in tempo sembravano far tra di essi una specie di conversazione a voce bassa, e rispondersi a vicenda; ed allora facevano intendere de' fuoni molto variati, che alzavano ed abbassavano alternativamente: talvolta anche sembravano lagnarsi; ma le loro piccole querele non erano che patlaggiere, e sempre andavan a finire in nuove tenerezze, che

copiofamente praticavansi l'un l'altro.

La fortunata coppia paísò in tal guisa quattro anni in

#### CAPITOLO IV.

Riflessioni sulla Moltiplicazione nata dal concorso dei Sessi.

T Al concorso non ci fa caso, perchè l'abbiamo sempre sott' occhi; ma esaminandolo filosofica-

un clima ben diverso da quello ov' era nata; ma a capo di questo termine, che probabilmente era lungo per una tale specie di Papagallo, la femmina cadde in una sorta di languore, che avea tutt' i caratteri di vecchiezza: le sue gambe gonfiaronsi, e vi apparvero de' nodi, come se scilero state gottofe. Non le fu più possibile d'andar a prender cibo, come faceva pria: ma il maschio fempre officioso, e sempre sollecito andava a pigliarlo per lei, e scaricavalo entro il di lei becco. Continuò in tal guifa ad effere il fuo vigilante provveditore pel corso di quattro mesi interi. Crescevano ogni giorno più le infermirà della sua cara compagna, e la riduslero a non poter più appollajarsi. Stavasene esla accoccolata in fondo alla gabbia, e faceva tratto tratto degl' inutili tentativi per montare nel primo posatojo. Il Maschio, che ivi stavasene appollajato sempre vicino ad esla, secondava, per quanto gli era possibile, i di lei sforzi impotenti. Ora afferrava col proprio becco l' estremità dell' ala della sua femmina per tirarla a fe, ora pigliavala per il becco e procurava di sollevarla reiterando a più riprese i suoi sforzi. I fuoi moti; i suoi gelli, il suo contegno, le sue continue cure, tutto in una parola indicava nell'interessante Augello l'ardente brama di porgere ajuto alla debolezza della sua Compagna, e di alleviare le di lei infermità. Ma ben più commovente ancora divenne lo spettacolo, quando la femmina fu in procinto di spirare: giammai si è veduta tra gli uccelli una scena, più terrera: lo sventurato Maschio aggiravasi incessantemente attorno alla sua semmina spirante: raddoppiava le sue sollecitudini, e le tenere sue cure; procurava di aprirle il becco per imboccarle qualche cibo; di momento in momento aumentavasi la sua emozione, andava e veniva con un aria la più agitata e la più inquieta; di tratto in tratto mandava gridi lamentevoli; talvolta, tenendo fissi gli occhi su la sua semmina, oslervava un mesto si-

camente, quanto sorprende, altrettanto imbarazza; sopra tutto allorchè si pensa a ciò che accade ai

gorgoglioni (1), e ai polipi (2).

Dal che nasce una questione, cioè a dire quale sia la ragione metassica del concorso dei sessi? La qual ragione, come qualunque altra di tutti i sistemi particolari, sia posta nel sistema generale; di cui la debole nostra veduta non può scorgere che alcune porzioncelle. In tale proposito limitiamoci adunque ad osservare il fatto, e le sue conseguenze immediate o mediate.

Vedesi subito che la distinzione dei sessi dà luogo a una spezie di società tra il maschio, e la femmina, da cui risultano vantaggi comuni ad entrambi, e che si dissondono anche agl'individui

provegnenti dalla loro unione.

Osserviamo che gli animali da se stessi fecondi vivono senza che sembrino formare vere società, quantunque in gran numero uniti nel medesimo

luo-

lenzio; era impossibile non discernere l'espressioni del suo dolore, e direi quasi della sua disperazione, e l'Anima la meno sensibile ne sarebbe restata commossa. Finalmente spirò la sua sedele Compagna, ed esso medesimo non sece più

che languire, nè le sopravisse che qualche mese.

Il Kamichi, grosso Uccello dell' America, semi-acquatico, d' un genere molto singolare, e ritrossismo alla nomenclatura, è ancor molto più notable per la sua fedeltà conjugale, che per il corno che porta sulla testa, e per gli speroni onde sono armate le sua ali. Il Maschio e la semmina vivono uniti in tutto il tempo della loro vita, nè quasi mai si separano. Sembra anzi, che la morte, la quale mette sino a tutto, non possa rompere i dolci legami, onde l'amore uniti aveva i due sessi: scorgesi l'individuo, che ha la sua sventura di sopravvivere alla sua metà, condurre una vita languente, andar vagando senza intermissione mandando lugubri grida, e andarsi consumando in vicinanza de' luoghi, pv' ha perduto l'obbietto della sua tenerezza.

(1) Part. VIII. Cap. VIII.

(2) Ivi Cap. XI. XII. XIII. XV.

luogo. Osserviamo di più che non prendono curaveruna de'loro figli. Vero è però che non ne hanno bisogno, essendo stati messi in istato di far

senza dei genitori.

Quì cade un' altra riflessione: gli animali fecondi da se stessi moltiplicano prodigiosamente, e con somma facilità. La terra bastato non avrebbe ad abbracciare, e mantenere le specie che la popolano, se tutte fossero state dotate di somigliante se condità. La dipendenza assoluta e mutua dei due sessi fa la propagazione meno sicura, meno abbondante, meno facile, che presso simili ermafroditi. Quindi gli stessi mezzi, che concorrono alla moltiplicazione della maggior parte degli animali, le servono a un tempo stesso di barriera, o di freno.

Per ultimo la distinzione dei sessi sparge nella natura un'aggradevole varietà (3), e da più di estensione ai diversi servigi, che l'uomo trae da-

gli animali.

Quel movimento segreto, che spinge i due seffi a cercarsi vicendevolmente, e ad unirsi, è un forte argomento in favore dei fini. Cotal mobile inerendo alla natura dell' animale non dipende da cagioni straniere. Egli agisce egualmente negli animali allevati in solitudine, e in quelli che vivono in società. La tempera dell'aria, gli alimenti. l'educazione, ed altre circostanze possono alterare bensì, ma non distruggere la sua forza. Di più qual moltitudine di rapporti complicatissimi tra gli organi proprii di ciascun sesso, e tra gli organi corrispondenti dei due sessi! Quanti fini particolari, che tutti tendono a un fine generale! Quante connessioni, qual convergenza ne' mezzi! Quante utilità nello scopo, e quante conseguenze da tutto ciò!

<sup>(3)</sup> La distinzione del sesso nelle Piante dà luogo a varietà simili, specialmente in quelle, in sui i sessi sono sesparati.

diò! D'ordinario vi sono nelle femmine certi temipi determinati per la generazione. I maschi inutilmente cercherebbono di accoppiarsi con esse in altri tempi, giacchè le femmine gli scaccierebbono, o saprebbono sottrarsi alle loro ricerche. La ragione di quest' ordine salta agli occhi; poichè la generazione sarebbe stata interrotta o turbata, se le femmine ricevuto avessero i maschi in qualunque tempo (4).

#### CAPITOLO V.

Il Luogo, e la Disposizione delle Uova; e la Cura verso i Figliuoletti.

A cavalletta, la lucertola, la testuggine, il coccodrillo sono esempli di animali, che non si prendono pressochè niuna cura delle loro uova, e che non ne prendono veruna affatto dei figli, che indi nascono. Si scaricano delle uova nella terra, o nella sabbia, e lasciano la cura al Sole di riscaldarle. Lo stesso è pure de'pesci a squame: gli uni gettan l'uova nell'acqua, gli altri in mezzo alle pietruzzole, o nella sabbia (1).

(4) La maggior parte de' Quadrupedi hanno un determinato tempo per la copula: i Lupi e le Volpi in Gennajo; i Cavalli nella State; i Cervi in Settembre ed Ottobre; le Capre felvaggie in Decembre; i Gatti in Gennajo, Maggio, e Settembre. La Primavera e l'Estate sono le stagioni degli amori degli Augelli, de' Pesci, e degl' Insetti.

<sup>(1)</sup> La Cavalletta depone le nova in Autunno, servendosi a tal nopo d'una specie di pinolo, di cui ha guernita la sua parte deretana, e che è formato di due laminette squamose in maniera d'una piccola sciabla: essa introduce le nova nella terra, ed in qualche maniera le semina. Al sortir dal ventre, sdrucciolano tramezzo alle due lamine del pinolo, che le pianta ad una conveniente profondità. I siglinoletti ne sbucciano al ritorno della Primavera. Piccola ani

#### DELLA NATURA!

L'istinto di più specie ristrignesi a mettere le gova in fiti, dove i figli sono ficuri di trovare

na-

animale ma ben formidabile è la Cavalletta, essendo uno de' gran Flagelli, che di tempo in tempo rendono desolate le nottre Campagne. I loro saccheggi sono stati consecrati dalle più antiche storie, che ci dipingono le innumerevol? armate di cavallette o grilli, che oscuravano l'aria colle denfe loro falangi, attraversando con rapido volo vaste regioni, e fermandosi su le praterie, che convertivano in deserti.

La Lucertola depone le fue uova negli avanzi di antiche fabriche, o nella sabbia, e sempre in luoghi, ove possan essere riscaldati dal Sole. Il loro invoglio è meramente membranoso. Ne ho fatto covar più volte nella terra secca e ben polverizzata, che esponeva al Sole. E' la Lucertola un piccol Quadrupede vezzolissimo, agilissimo, e che ha molta grazia in tutt' i fuoi movimenti; ma è molto più graziofo ancora al sortire che fa dall' novo. Si approffina molto alla falamandra acquatica per la fua forma, ed altresì pel privilegio di riprodurre la sua coda quando l'ha perduta; ma non si è mai tenuto dietro a questa riproduzione con tanta cura, come a quella della salamandra, e ben meritarebba d'esser esaminata più a fondo. Ciò, che ne riferiscono diversi Autori è molto vago, e troppo prova, ch'essi non avevano offervata questa riproduzione con tutta l'attenzione de cui è meritevole. Non folamente converrebbe ripetere gl? sperimenti su la riproduzione della coda, ma bisognarebbe estenderli pure alle altre membra, onde afficurarsi, se la Lucertola, come la salamandra, può rifare le sue mani, ? piedi, le dita ec. Se gli sperimenti non riuscissero su Lucertole giunte al loro perfetto crescimento, o poco meno, forfe riuscirebbono su le più giovani, le di cui membra più molli, ed arrendevoli si assoggettarebbero meglio all' operazione, e ne favorirebbero la riuscita.

Le Tartarughe di mare, quello d'acqua dolce e di terra depongono egualmente le nova nella sabbia, o in una terra leggiera. Quando le Tartarughe di mare o d'acqua dolce sono sul procinto di sgravarsi delle loro nova, abbandonano l'acqua, pallano in terra, ivi scavano delle fosse, nello quali collocano la loro uova, coprendole leggiermente di Tabbia, affinchè possan esser meglio riscaldato dal Sole. Scavano queste fosse colle loro mani, o spezie di pinne, ed a

nascendo degli alimenti proporzionati; ne vi è pericolo che le madri in questo s'ingannino. La farfalla del bruco del cavolo non va a gittar le uova sulla carne, nè la mosca della carne va a gettarle sul cavolo.

La zanzara (2), che si aggira nell'aria, è stata da principio abitatrice dell'acqua; ed è pure sull' acqua che va a deporre le uova. L'ammasso che que-

piccola distanza dal suogo, ove vanno a battere i ssuti. Le uova, sovente in numero di due o trecento, sono di figura rotonda, e della grossezza d' un arancio, ne sono vestite che d' un' invoglio membranoso di consistenza simile alla pergamena. I figliuoletti della Tartaruga vengono alla luce a capo di tre settimane, o d' un mese al più ed istrutti di buon' ora dalla Natura non mancano d' incamminarsi all' acqua, che è la vera loro patria.

Il Coccodrillo, quel terribile Amfibio, di cui somma è la voracità, che pratica i grandi fiumi dell' Indie, dell' Africa, e dell' America, e che tanto rassomiglia per la sua forma alla Lucertola, e com' cila pure oviparo, e depone le uova nella fabbia. Queste della grossizza di quelle d' un Oca, ed in numero di cinquanta in sessanta moltiplicarebbero troppo la razza formidabile di si enorme Amfibio, se l'Ikneumone ghiotrissimo di tali uova non ne ditruggesse una gran quantirà. Per mezzo adunque di così piccolo Quadrupede previene la saggia Natura le devastazioni, che cagionarebbes la troppo grande moltiplicazione del Cocodrillo.

Abbiam già veduto le Tartarughe acquatiche abbandonar le acque per andar a deporre le uova su le fpiagge del mare o de' fiumi : alcuni Amfibj, come i Rospi terreftri, ed i Ranocchi degli Alberi, lafciano all' opposto la terra per andare a partorir le uova nell'acqua. Sembrano sapere, che è loro Figliuoletti non ponno schiudere se non nell'acque, e trovar ivi appena nati il loro conveniente nutrimento. Sono loro assegnati per pastura piccioli Insetti acquatici; ma questa pastura non trovasi che nell'acque stagnanti, e quindi appunto alle acque di questa fatta passano i nostri Amsibj, quand'è tempo di far le uova: nè giammai veggonsi deporta nell'acque correnti.

(2) Culex pipiens, LINNEO Ist. Nat. Ved. REAUMUR, Infitt. Tom. IV.

quest' uova compongono emula una piccola navia cella, che l'insetto sa far galleggiare. Ogni uovo ha la forma di una zona, e tutte le zone sono verticali, e appoggiate le une alle altre. La zanzara non partorisce che un uovo alla volta. Non è sì facile l'indovinare come ella giunga a fare star diritto sull'acqua il primo uovo, o la prima zona. Eppure la maniera, che essa tiene; è semplicissima, e non viene ad essere che più ingegnosa. Sporge all'indietro le sue gambe più lunghe, le incrocicchia, e nell'angolo che formano allora, ella riceve il primo uovo, e ve lo tien fermo. Un secondo uovo subitamente deposto viene contro il primo, indi un terzo, un quarto ec. E così la base della piramide appoco appoco si allarga, e finalmente sostentasi da se medesima.

Alcune razze d'insetti incollano le uova con molta simmetria e proprietà attorno le rame, o i minuti rampolli degli alberi a foggia di corone, o di anelli. Direbbesi che una man industriosa si sosse compiaciuta di adattare a questi rampolli dei vezzi di perle. Un bruco, che la distribuzione de' colori ha fatto chiamare livrea, trasmutasi in una farfalla: che dispone in tal modo le uova, e che

ne viene a comporre di si eleganti monili.

Altre farfalle fanno anche più; poichè si spogliano de' proprii peli, e ne costruiscono per le uova una specie di nido molto sossice e caldo. Tale in ispecie si è il modo industrioso di operare della sarfalla chiamata comune per essere effettivamente

la più comune nelle nostre contrade.

Certe specie sono sì affezionate alle loro uova; che le portan seco in qualunque luogo esse vadano. Il ragno lupo rinchiude le sue in una borsetta di seta, di cui incarica la parte deretana. Se per disgrazia la perde, o gli vien tolta, cessa in lui la naturale vivacità e agilità, e sembra cadere in una specie di languore. È se per fortuna gli riesce di

T. III. B ri-

ficuperare il prezioso deposito, incontinente se ne impadronisce, lo reca seco, e se ne sugge. Nati che sono i ragnatelli, si radunano, e destramente si dispongono sul dosso della madre, che non lascia per qualche tempo di prestar loro de' servigi, e di

trasportarli dovunque ella vada...

Un altro ragno mette le uova in una borsetta di seta, intorno a cui avvolge una foglia. Egli fi posa sulla borsetta, e cova le uova con maravigliosa affiduità. Un altro in fine racchiude le sue in due o tre pallottolette di seta, che sospende a certi fili, ma con la precauzione di sospendere davanti, e a qualche distanza un piccol fascio di foglie secche, che le invola agli sguardi de'curiosi.

Diverse specie di mosche solitarie sono egualmente maravigliose per l'antivedimento nell'accumulare le provvisioni pe'loro figli, che per l'arte che spicca nei nidi, che ad essi preparano. L'ape muratrice, che così chiamasi per sapere come noi l'arte di fabbricare, eseguisce certe opere, che sembrano oltrepassare di molto le forze di una mosca. Con dell'arena, scelta grano a grano, e legata con certo cemento molto preferibile al nostro lavora ella per la sua famigliuola una casa semplicissima in vero, ma solida del pari che comoda. Questo internamente è divisa in più camerette, o casolari appoggiati gli uni agli altri, senza che comunichino tra loro. Un generale invoglio, il quale è, per così dire, un muro di chiusura, gli abbraccia tutti, e non lascia al di fuori veruna apertura. Fa mestiere rompere il muro per vedere le camere, e trovasi ch'egli è duro come pietra. Tali nidi sono comunissimi sulle facciate delle case, apparendovi a foggia di ovali monticelli di un grigio differente da quello della pietra. La mosca, che è l'architetto di queste piccole sabbriche, deposita in ciascuna camera un uovo, e vi rinchiude nel tempo stesso una provvisione di ceDELLA NATURA:

ra, o pasta, che è il cibo destinato ai figli che

Un'altra mosca, che potrebbe chiamarfi l'ape falegname, o fia Ape foralegno per lavorare in legno, costruisce ella pure delle abitazioni alla sua famiglia, ma di un gusto disferente da quello, che usa la muratrice. Ora distribuisce le camere in tanti appartamenti, ora le dispone in fila. Alcuni solai, o tramezze ad arte lavorate separano tutti gli appartamenti, o le camere, e in ciascuna sta riposio un uovo colla misura della pasta necessaria

pel figliuoletto.

Queste diverse opere generalmente efigono minore destrezza e talento, che fatica e pazienza. Riluce molto più l'arte, e la sagacità nel nido lavorato da un'altra mosca con semplici pezzetti di foglie. Cotal nido è un vero prodigio d'industria. Quando si scompone, e che da vicino si esaminano tutti i pezzi, non fi sa capire come una mosca fia giunta a tagliarli, a contornarli, e ad unirli con tanta proprietà e precisione. Il nido veduto al di fuori somiglia eccellentemente a un astuccio di stuzzicadenti. L'interno è diviso in più cellette, che hanno la forma di ditale; e che sono incastrate le une dentro le altre, come i ditali presso i mercanti. Ogni ditale è composto di più pezzi tagliati separatamente sopra una foglia: i contorni, la figura, e le proporzioni di ciascheduno corrispondono al luogo, che il medesimo dee occupare. Lo stesso è pure dei pezzi formanti l'astuccie, o l'invoglio comune. A far breve regna in questo picciolo capo d'opera tanta giustezza, tanta simmetria, rapporti, e abilità, che non si crederebbe che fosse lavoro di una mosca, se non si sapesse a quale scuola ella ha imparato a costruirlo. E' facile l'indovinare che qualunque ditale è l'alloggio di un figliuoletto. Ma ciò che non s' immaginarebbe mai si è, che la pasta preparata dalla madre per lui è

quasi liquida, e che nondimeno la celletta futta composta di pezzetti di foglie è un vaso talmente chiuso, che la pasta non si spande punto allora

eziandio che il vaso è inclinato (3).

Meno per esse che per li ngli le api repubblirane lavorano i favi, il cui ordine, e le cui proporzioni determinate vengono dalle regole della più fina geometria. Una parte delle cellette, onde sono composti, serve di culla ai figli: e siccome questi sono di tre diverse grandezze, le api lavorano altresì tre maniere di alveoli. Ogni giorno portano il cibo ai loro allievi, e mediante una fingolare

(2) L' abile Traduttore Italiano dell' Opera, che sto commentando, ha collocata qui una Nota, di cui darò il ri-

ftretto .

Un' altro Insetto ne mostra non minor industria della Mosca tagliatrice di foglie; queito depone le sue uova in un cartoccio, e tale cartoccio è pure fatto di foglie. Per arrivare a modellarlo comincia ad incurvare la loglia; e perchè colla fua forza elattica non guatti la piegatura da esso datale, ne avviticchia i contorni mercè alcuni fili di feta. Ma siccome è piccolissimo e molto debole; non giugnerebbe ad accartocciare a suo talento la toglia, ed a vincere la sua naturale elatticità, se la Natura non gli avesse insegnato un · mezzo non meno semplice che ingegnolo di conseguire il fuo intento. Il vigor della foglia si è quello, che la rende resistente: l'Insetto adunque è stato iltruito ad indebolirlo, o sia a minorare la quantità di nutrimento; ch' essa riceve ogn' istante dal ramo, su cui sostiensi. Per tal essetto esso ne rode un poco il picciuolo, ed intercetta in tal guisa una porzione de sughi nutritivi. Ve ne resta abbastanza pel mantenimento della foglia, ma non già per conservarle tutto il Suo vigore, ed elettricità. Quindi l'Insetto la maneggia poi, come più gli aggrada, la contorce in modo, che la superficie inferiore diventa l'interna del cartoccio, ed a queita appunto incolla le sue nova.

Quel vago Punteruolo dorato, specie di piccolo scarafage gio, conosciuto forto il nome di Rofica viti, o Afuro, ravvolge ello pure con molta arte le fogiie della vite, e depo-

ne altresì le fue uova nell'interno del viluppo.

attenzione misurano il nutrimento colla loro età ; e le loro forze. Si prendono cura eziandio di mantener sempre attorno ad essi un calore pressoche uguale, radunandosi sulle loro cellette ne' giorni freddi, ed allontanandosi nei caldi. Finalmente giunto il tempo che i figli più bisogno non hanno di nutrimento, e che debbono trasmutarsi, chiudono esse esattamente gli alveoli con un coperchio di cera. Osservabilissimo è pure l'istinto della regina dell'api nella scelta delle cellette per deporvise uova. Non vedesi mai che deponga un uovo di maschio in una celletta di operaja, nè un uovo di operaja in una celletta di maschio (4).

I figli di diverse specie di mosche sono carnivori, e non si nutrono che di vivi animali. Altre adunque delle madri chiudono nei nidi dei piccola ragni, altre delle piccole mosche, altre dei vermetti, che soggettano alle pareti della celletta, e che dispongono gli uni sopra gli altri a foggia di cerchi. Il figlio divora succeffivamente le infelici vittime condannate a servirgli di cibo, e finito che abbia di divorar l'ultima, arrivato è già il tempo; in cui più non ha bisogno di mangiare, ed è

giunto al suo perfetto accrescimento:

B 3 Certe

<sup>(4)</sup> Parlava qui dietro la scorta di Mr. REAUMUR; ma Oiservatori più moderni niegano alla Regina delle Api un tale discornimento; e prefendono; che le Operaje in realtà ne siano dotare; ed esse siano state incaricate di distribuir le tova nelle cellette adattate ai figliuoletti; che hanno da schiudere. Assicurano, che la Regina sa sovente ed in gran numero le tre sorte d'uova entro cellette comuni, e che ben tosto esse uva vengono distribuire ne convenienti alveoli a Questo satto richiederebbe d'esse meglio comprovato; perache i migliori Storici delle Api nulla di simile hanno riserito: hanno bensì osservato; per vero dire; che la Resina partorisce talvolta più uova nella stessa celletta; e che semi pre le Operaje hanno cura di toglier via le uova sopranti merarie; ma non si è punto osservato; che ripongano que; ste uova ad uno per uno nelle cellette appropriate a



Certe mosche hanno imparato a depor le uova nel corpo degl'insetti, o ne'loro nidi. Nè l'agilità di questi'insetti, nè le armi offensive e disensive, di che sono provveduti, nè la solidità o densità delle pareti dei loro alloggi, trionsar non saprebbono della destrezza, del coraggio, e della

vigilanza degl' ichneumoni (5) .

Più sorprendenti sono ancora i metodi analoghi che tengono alcune altre mosche. Questa si tiene all'ingresso del podice de'cavalli, e aspetta il momento che deve aprirsi, per insinuarsi negl'intestini, e deporvi le uova. Un'altra entra nel naso dei castrati, e va a partorir le uova nei seni frontali. Un'altra più ardimentosa infila i condotti nasali del cervo, discende nel palato, e depone le nova dentro a due borse carnose giacenti alle radici della lingua (6).

Sic-

(5) Hanno così chiamato i Naturalitti le Mosche, le quali depongon le uova ne' corpi degl' Insetti vivi; nome prefo dall' Ichneumone, specie di Gatto Egizio, che distrugge le

nova de' Cocodrilli.

<sup>(6)</sup> Quette Mosche coraggiose ne richiamano alla mente un' altra, che dà altresì le sue uova a covare, ed i fuoi figliuoletti ad allevare a groffi vivi Animali. Sotto il groffo cuojo delle bestie cornute, e sino entro le loro carni, questa Mosca va a deporre le sue uova mediante un succhiello ben impiantato che sa far gluocare a meraviglia. In ciascuna piaga, che fa nella schiena d'un Bue o d'una Vacca, vi pianta un' tiovo. Il verme, che n' esce, trovasi al suo nascere attorniato da un nutrimento abbondantissimo, e molto acconcio. Quindi cresce assai, ed a misura che cresce sa crescere il tumore ove annida, in guisa che questo divieno una specie di galla animale, che si vede innalzare come una gobba sul dorso della bestia cornuta, ed è analogo alle galle vegetabili, che altre mosche fanno nascere su le Plante. Ma il verme rinchiuso nella galla animale non potrebbe vivere fenza comunicare coll'aria esterna, che ha bisogno d'inspirare; la picciola apertura fatta dall'istrumento della Mosca nel cuojo del Bue o della Vacca non si chiude; il VCC2

Siccome v'ha alcune specie, che si scaricano delle uova dentro agli animali viventi, ve n'ha maggior numero, che le depone dentro a'vegetabili. Non vi è parte alcuna di questi, che non serva di ritiro, e di cibo ad uno o più insetti. Una mosca punge la foglia della quercia, vi fa nascere una galla, nel cui centro riposto si ha l'uovo. Veduto abbiamo (7), che quest'uovo singolare cresce alla maniera di un animale. Crescendo egli, sa crescere la galla, e il figlio che ne nasce, trova in tal modo l'alloggio, ed il cibo. (8) Un'al-

verme altresi ha grand' attenzione a mantenerla, e viene un tempo, in cui gli è meltieri allargarla a poco a poco; il che ricfee alla meglio introducendovi l'eitremità della fua parte deretana, e ritenendovela come una testa. Questa medesima apertura ha pure un'altr' uso: da so sogo alla marcia, che abbondarebbe troppo nella piaga, ed incomodarebbe il verme.

(7) Par. VIII. Cap. VI.

(8) Non alle Mosche unicamenti deggiono la loro origine le galle, delle quali qui ragionafi; le fartalle e gli scarafaggi ne fanno nascere anch' essi. La maggior parte si alzano su le foglie. Le loro forme, colori, dimensioni, confistenza presentano una moltitudine di varietà, che due grandi Osservatori (MALPIGHI, e REAUMUR) si sono impegnati a descrivere. Alcune sono sseriche, e tra queste ve n' ha di tutte le grossezze dal minuto capo d'una spilla sino ad una picciola mela. Talune hanno un si bel colorito, che le prendereste per frutta, cui somigliano anche per il loro tessuto, e la loro polpa. Altre sono quasi legnose. Ve n' ha delle modellate a foggia d'ombrella, altri imitano la forma d'un chiodo, d'una gondola, d'un rene, d'un carciosto, d'un siore ec. Le une sono liscie, le altre attorniate di spine, o guernite d'una folta chioma. Certe non hanno internamente che una sola cavità, e così non alloggiano che un solo verme; altre il dicui interno è diviso in piccole stanzette, contengono altrettanti vermi. Gl'Insetti di divere classi, i di cui figliuoletti devono schiudere ed allevarsi

tra mosca con l'ajuto di una mirabile sega (9) lavora nei rami de rosaj certe cellette, che disponcon

in queste varie spezie di tumori, sono stati provveduti di meravigliosi strumenti, col di cui mezzo sanno sorare, o intagliare le parti delle Piante, alle quali affidano le loro nova. Havvi di tali galle, che sono utilissime nelle Arti, e contemplansi con piacere i lontani rapporti, che incatenano la Mosca d'una galla della Quercia coll' arte ingegnosa di dipingere la parola; e di parlare agli occhi: Finalmente trovansi galle quasi su tutti gli Alberi, ed Arboscelli. La sola Quercia ne presenta molte spezie, altresì sulle Piante erbacce. Poco siamo per anche rischiarati intorno la loro formazione, è non abbiamo in tale proposito, che mere congietture insufficienti a render ragione della diversità delle forme e de' tessuita.

(9) Questo bell' istromento non è già solamente una sega, esso è parimenti una raspa ed un succhiello; anzi di più la sega non è semplice, ma doppia, e le due seghe applicate l' una contro l'altra lavorano alternativamente. Con si eccellente stromento la Mosca sorma sino a 24. capannuccie nello stello ramo, in ciascuna delle quali deposita un' uovo, che innassia d' un liquore viscoso. Queste uova della Mosca sega sono nel novero di quelle, di cui ho parlato altrove, e che offrono un' osservabile singolarità, quella cioè di crescere dopo d'essere state partorite. (Part. VIII. Cap. VI.)

La Cicala, tanto rinomata pel fuo canto; e che appartiene alla classe delle mosche a quattro ali, è pure provveduta d'un mirabile stromento che tiene nella parte deretana, e col di cui ajuto fa lunghi incavi ne rami sottili del legno secco. Quest' istromento è un doppio succhiello composto di due pezzi terminati in punta; che sono congegnati ad incastro e a linguerta su d'un sortegno comune, e che lavorano alternatimente e parallelamente fenza mai allontanarfi l'un dall'altro. Sempre al legno verde, o che vegeta tuttavia, affida le sue uova la Mosca a sega, ed all' incontro al legno secco la Cicala le sue. Fila le distribuisce con molt' ordine nelle differenti cellette; che cava nel centro del pollone del legno da essa trascelto. Esce da queste uova uni verme a fei gambe, di cui le due prime hanno una struttura particolare, che gli mette in illato di scavar la terra, ed andar a cercare il loro nutrimento fu le radici di qualche Pianta .

DELLA NATURA: 15 ton fimmetria, in ciascuna delle quali mette ut tovo (10).

CA-

(10) Meritano bene d'effere qui r'ammemorati gli scarafaggi Pillolari, nome loro dato dagli Antichi, e che non e mal applicato all' induttria, che gli caratterizza. Effi ffequentano i letami, e gli escrementi, e ne tormano pillole o pallottolette, che rotondano sempre più rotolandole ful terreno. Molti scarafaggi occupanfi tutt' infieme a far girare la pallottolette; la spingono colle ioro gambe di dietro, mentre vanno rinculando; e quando accade, che le difuguaglianze del terreno oppongano ofiacoli al cammino della picciola palla, usano d'ogni sforzo per sormontarli, e talvolta sopravvengono altri fcarafaggi, che entrano a parte degli loro sforzi, ed ajutanli a ipingere la pallettoia più lungi. Sono offinati ne loro lavori, e non si scoraggiano punto: anche allora che vengono toccati, e interrotti nel loro travaglio, non mancano di ripigliarlo. Sovente rotolano colia loro pallottola in fosse più o meno profonde; ma i nostri piccoli Sissi sempre infaticabili, non si scoraggiano, e raddoppiando i loro sforzi ordinariamente giungono a ritirare la pallottola dalla fossa ed a condurla più lungi. In fine la sotterrano ad una ben grande profondità; operazione, che richiede da essi non men fatica, che pazienza.

Non senza buona ragione i nostri scarafaggi sono sì attaccati alle loro pallottole, poichè contengeno un prezioso deposito. Nel centro di ciascuna sta un'uovo, e questo versismilmente esige d'esfere involto negli escrementi e sotterrato ad una certa profondità, perchè il figliuoletto possa uscirne. La Natura non ha assidata la cura delle uova alle sole madri, che le han partorite: l'intera società degli scarafaggi è stata incaricata d'impiegarvisi, e vi prende un eguale impegno. Scarafaggi estranei sano rotolar le pallottole con uguale attività e costanza come quelli che le hanno formate, e come le madri stesse vi hanno deposte le

nova .

Tutti gli scarafaggi non rinchiudon le loro uova nelle pallottole di escrementi; ve n' ha che gli collocano ne' cadaveti degli Animaluzzi, come le Talpe, le Rane, le Lucertose. Quando questi scarafaggi si abbattono su la superficie della terra in tali cadaveri; si affrettano ad imposselarsene; ma hanno l'avvertenza di non lasciarli sul luogo; vi si seccatela-

# CAPITOLO VI.

Continuazione dello stesso Argomento:

Gli Uccelli .

Presso gli uccelli la femmina non è la sola che incaricata fia del lavoro, ma vi concorre anche

rebbero, o si consumarebbono inutilmente, o loro sarebbero involati ben presto da' Animali vagabondi e carnivori. Si affaticano dunque a porre in ficuro la loro presa, e forse il Lettore non sa idearsi, a qual' espediente ricorrano; nè se ne potrebbe sceglier un migliore. Si accingono a sotterrar il cadavere; ma dovrà dirfi, che fia poco men che una fatica d' Ercole per sì piccoli Infetti il sotterrare il cadavere d'una Talpa. E pure ne giungono a capo in molto minor tempo che non crederebbeli. Talvolta un fol giorno basta a quattro scarafaggi per sotterrare una Talpa a tre o quattro dita di profondità. Posso dire di più: si è assicurato Mr. GLEDITSCH, che un solo scarafaggio può sotterrare interamente una Talpa nel breve spazio di 24. ore; lavoro, che ha del prodigioso. Mercè la loro testa, il loro corsaletto, ed i loro piedi scavano gli scarafaggi la fossa, ove voglion feppellire il cadavere. Ammonticchiano all' intorno la terra, che traggono dalla folla; ne formano una specie di coronamento o parapetto, che rappresenta i contorni della tomba, e le di cui dimensioni sono esattamente proporzionate a quelle del cadavere. A misura che scava la fossa, il cadavere si va più abbandonando entro di essa, e la terra che attorniavalo, cadendo a poco a poco viene a coprirlo. Formafi allora al di fopra una piccola preminenza, che indica il luogo ove giace. La picciola elevazione va calando infenfibilmente, si mette a livello del terreno, e ben presto non si conosce più il luogo, ov' è sotterrato il cadavere.

Terminata la fepoltura gli scarafaggi vuotano il cadavere e depongono le loro uova entro di cifo. Se traggafi dalla tomba dopo alcuni giorni, fi vedrà brulicare di vermi di

scarasaggi.

Nè i soli cadaveri interi de' piccoli Animali seppeliscono gli scarasaggi per apprestare un sicuro nutrimento ai loro si-

DELLA NATURA:

che il maschio (1). Portentosa si è la semplicità della loro architettura. Concavo è il nido, e di for-

gliuoletti; fotterrano pure allo stesso oggetto pezzi di carne de' grossi Quadrupedi, se venga posta a loro portata.

In cinquanta giorni l' Accademico di Berlino ha vedut? quattro scarafaggi fotterrar interamente due Talpe, quattro Rane, tre piccoli Uccelli, due Lucertole, le interiori d'un

Pesce, e due pezzi di fegato di Bue.

I nostri laboriosi sotterratori seppelliscono in tal guisa i cadaveri del mese di Aprile sino a quello di Ottobre. E' facile il giudicare, che ciò non ponno eseguire se non in un terreno leggiero, ed alquanto umido: una terra forte.

• renosa refitterebbe troppo ai loro sforzi :

(1) Suol dirli, che gli Augelli & accoppiano; si può più tosto dire che si maritano, poiche nella maggior parte l'unione del maschio e della semmina sembrano essere una specie di patto conjugale contratto per la procreazione el'educazione de' figli. Pare adunque; che l'amore prenda negli uccelli una tintura di morale, che lo nobiliti, e ci abbozzi la viva immagine della più tenera e più perfetta società conjugale. Chiamati a travagliar in comune al piccol edifizio, che alloggiar dovrà la loro prole vicina a nascere, il maschio e la femmina di già uniti infieme mercè i dolci legami d'una simpatia naturale, si attaccano tanto più fortemente l'uno all'altro; quanto più stretta è l'obbligazione, in cui sono frati posti di adempire i doveri della società conjugale, e di ajutarsi a vicenda nel lavoro, per cui la Natura ha saputo interessarli egualmente. Non solamente il maschio ajuta la femmina a costruire il nido; spessissimo ancora divide con essa la noja della covatura. Di più: mentr'ella ita covando le uova, esso va a cércarle il cibo, e ritorna a deporlo nel di lei becco. Altre volte postosi vicino alla sua compagna, fembra voler rallegrarla col suo canto; ed alleviare in qualche maniera la noje della di lei fituazione. Al fuoco dell' amore è succeduto un tenero attaccamento, e la nascita de? figli, che è per la felice coppia un altra forgente di gioja, stringe sempre più i legami dell' unione conjugale, rendendola più necellaria. Nuove cure si apprestano allora ai Genitori, e questi sempre fedeli alla voce della Natura, vi si abbandonano entrambi con eguale attività. Sieceme hanno travagliato di concerto alla costruzione del nido, travagliano altresi di concerto all'educazione della famiglia. Occuforma quasi emisserica per meglio concentrarvi il calore. E' vestito di materiali più o meno grossolani,

pati senza intermissione in quest' opera importante non cesfano dal prestarsi reciprochi ajuti. Raddoppiano assieme co' loro piaceri le loro satiche, la loro sollecitudine, e la lor vigilanza, e par di vedere nell'amabile Compagnia la fedele pirtura d'una famiglia la meglio regolata, e la più onesta.

Ma tutti gli uccelli non nascono Architetti, nè tutti hanno la pratica di costruir nidi. Nondimeno diversi uccelli notturni, come il Guso, o la Nottola, sanno supplire allaloro ignoranza nell'arte di tabricare, profittan lo destramente
de' nidi fatti dagli augelli architetti. Altri uccelli notturni
depongono le uova senza verun preparativo negli avanzi di
vecche sabriche, e nelle cavità degli Albert; e quasi lo ttesso pure sanno i Linguallegri, le Gazze, i Tordi-marini.

Gli uccelli, che depongono le loro uova ne' nidi altrui, richiaman tosto alla mente il famoso Cuculo, volgarmente Cucù, di cui sonosi spacciate tante savole. Non solamente va a deporre le uova in un nido non suo, ma altresì abbandona l'educazione della sua prole a Nutrici estranee, che ne hanno tanta cura, come se sossili allievi. Note ben sono le spezie di piccioli Augelli, che il Cuculo incarica per tal guisa dell'educazione della di nis samiglia: la Capinera, il Pettorosso, il Linguallegro, l'Usignolo, ec. sono di un tal numero. Vien assicurato, che il Cuculo non sa più di due uova, ed ha l'avvertenza di deporte sempre ad uno ad uno ne' nidi estranei.

L'elegante Storico del Cuculo, (Mr. de MONTBEIL. LARD) che per dipingere le lievi grazie della Natura sembra pigliar in prefiito il vezzofo pennello dell'illustre sua Amico, ha procurato di giustificare i singolari, e quasi maturati andamenti di tale uccello. Oslerva egli, che uno strano ittinto porta il maschio a cercare le uova della semmina per divorarle: e però gli sarebbe più sacile il rinvenir-le, se desla le avesse deposte in un nido satto da lei medesima. Un buon ripiego altresì per renderle difficili a ritrovassi è quello di distribuirle in diversi nidi alieni. Rissette pure il nostro Naturalista, che il Cuculo è uno degli Uccelli, che sanno la muta più compiutamente: dopo la muta ello è quasi assatto nudo; nè ha per anche terminato di rivessissi nella stagione degli amori. Il nutrimento che recassi

DELLA NATURAL

tani, che debbono servir di base, e di difesa al piccolo edifizio. E' internamente guernito di penne, di crini, di bambagia, o d'altre materie acconcie a fornire ai figli un caldo e dilicato letto.

Quante sollecitudini per assettare il nido (2), e ga-

in abbondanza alle nuove piume, vien a diminuire in conseguenza quello che portarebbesi all' ovaja; però non vi si sviluppano che due uova per volta, e l'uccello troppo debole non intraprende il penoso lavoro della costruzione di una nido. Ma la Natura, che vuole la conservazione di tutte le spezie, le ha dato un' istinto, che le insegna ad andar a deporre le uova ne' nidi altrui; e siccome non ha ristretta la covatura degli uccelli entro i rigorosi limiti della specie, all'uovo del Cuculo non manca giammai la covatrice, nè

la Nutrice alla di lui prole.

Gli Uccelli di cortile sono pur essi nel numero di quelli; che propriamente parlando, non fanno nido: giacchè l' Uomo, con cui vivono, già da gran tempo, in società, loro ne risparmia la pena. Par verisimile, che nello stato di natura se gli dovessero fare, ma dacchè sono passati, per così dire, nello stato civile, hanno perduta parte delle loro tacoltà naturali e primitive. Vivon' essi in una sì grande abbondanza di tutte le cose, che per ciò divenuti sono insingardi ed oziosi. Pure il loro cambiamento di stato non ha distrutto il loro affetto per i figliuoletti, che fanno schiudere ne' nidi, che la mano dell' uomo ad essi prepara; e si sa che ne prendono la maggior parte.

Per altro diversi piccioli Augelli, che non sono mancanti di abilità per nidificare, si dispensano da questo lavoro, quando loro riesce di ritrovare nidi alieni, o altri luoghi a proposito, di cui possano liberamente valersi all' uopo: la Passera, e lo stornello ci forniscono esempi di questa fatta.

(2) La Storia degli Uccelli tanto arricchita a giorni nostra mercè le satiche de Sig. de BUFEON, e de MONTBELL-LARD, ci presenta una sarragine d'esempi dell'attenzione, che varii Augelli impiegano a ben afficurare il loro nido. Mi retirginerò ad un solo fornitoci dal Rigogolo. Quest' industrioso Uccello sabrica il più sovente il suo nido nel bisforcamento d'un piccol ramo d'albero. Per sermarlo gagliardamente, annoda attorno de due rami, che tonnano il bis

garantirlo dalla pioggia, e dagl' insulti degli animali! Che affiduità, che costanza nella covatura! Osservate altresì la precauzione, che prende la madre nel rivoltar le uova, perchè si riscaldino egualmente, e l'issimto che la porta a forarle, perchè i figli ne nascono più facilmente. Sono eglino nati? Quante nuove premure non si danno padre, e madre per provvederli del cibo occorrente (3). Con quale prudenza, e imparzialità non distribuiscon loro cotesto cibo! Che vigilanza a tutto ciò che nuocer potrebbe alla famigliola! Che coraggio nel disenderla (4)! Quali premure, qual sollecitudine,

forcamento lunghi fili di paglia, o di canape, a quali da diverse direzioni; gli uni vanno diritti da un ramo all' altro, e formano gli orli anteriori del nido; altri penetrano nel tessuto di nido, ove abbracciandolo per di sotto, e ritornando a ravvolgersi attorno l'opposto ramo, danno solidità a tutto il lavoro. Questi lunghi ali, o festuchi, che abbracciano il nido per di sotto, ne formano propriamente l'invoglio esteriore, ovvero, se così vogliasi, il fondamento: l'interno destinato a ricevere le uova è guernito di minuti steli di gramigna, le di cui spighe sono destramente tirate su la superficie esteriore del piccolo edificio. I medesimi steli formano, mediante la loro unione, una specie di materaffo interno; tra il quale e l'invoglio esteriore il sagace uccello ttende una specie di ovata compotta di musco e di licheni, che nel tempo fresso, in cui rende il nido più morbido e più caldo al di dentro, lo rende altresì più impenetrabile al di fuori.

(2) I Piccioni, a cagion d'esempio, hanno molta cura di ammollire i grani nel loro ventriglio, pria d'imboccarne i loro figliuo!etti. Piccoli Augelli in quantità vanno a caccia di vermi e di moscherini, fe n'empiono il becco, e vanno a distribuire questa manna ai loro allievi. Molte spezie d'Augelli, che vengon ascritti alla classe de'graniyori, e che alimentiamo di minuti grani, come il Fanello, ed il Verdone, non lasciano di nutrire d'Insetti i loro figliuoletti.

(4) La Gallina ci fomministra un famigliare esempio di questo coraggio degli Uccelli in ditendere i loro figli. Corre un

DELLA NATURAS

dine, quale intelligenza nel modo di raccoglicala sotto le ali, di condurla, di eccitarla, e di adde-firarla al volo (5)?

CA-

un grazioso detto, che una Gallina alla tetta de' suoi Pulcini è una specie di Eroina, che affronta i più gran pericoli. Il Rigogolo, di cui parlava nella Nota precedente, e ch' è sì abile Architetto, non ha men di coraggio che d' industria : difende i suoi figli contro l'uomo stello con un' intrepidezza, che non si supporrebbe mai in un sì piccolo Augello. Più d'una volta sonofi veduti il Padre e la madre lanciarsi con eguale coraggio sopra di chi volea rapire la prole. Parimenti si è veduta la madre presa e trasportata affieme col nido, continuar a coyare nella schiavitù, e morire covando. E che dirò io in oltre dell'affetto delle Cicogne pe' loro allievi? Con quale attività non vanno eglino i Genitori a rintracciar la pastura loro adattata! Mai si allontanano entrambi dall' abitazione, e mentre uno è alla cerca, l'altro se ne fra fopra un sol piede vicino al nido, nè perde di vista i figli. Quando cominciano questi a svolazzare, ed a provarsi in aria, i loro teneri genitori portanli fopra le proprie ale, gli difendono contro i loro nemici, e se non possono salvarli, non ricusano di perire con esti piuttotto che abbandonarli.

(5) Quando i Cicognini cominciano a far prova delle loro ale, non trascura la Cicogna di vegliar su di essi e di condurli. A poco a poco gli esercita con piccoli voli intorno la loro abitazione, verso la quale non tarda a ricondurli. Lungo tempo continua ad averne cura, nè gli abbandona,

se non dopo interamente compita l'educazione.

L'Aquila pure addestra i suoi figli al volo; ma ben diversa dalla Cicogna, non tira in lungo la loro educazione. Essa discacciali senza pietà anche prima che sia persezionata l'educazione, e gli pone in necessità di provveder da se stessi ai loro bisogni. Così usano tutti i Tiranni dell'aria, e questo contegno, che sembra crudele e ripugnante al voto della Natura, cessa di parer tale, se ristettasi sul genere di vita di questi Uccelli rapaci. Destinati a vivere di rapina e di carname, si assamblero vicendevolmente, se restassero molti nello stessi contorno, nè vi trovarebbero abbassaro di preda per sussibire. Si assirettano dunque a scacciare dal loro recinto i figli tostocchè sono cresciuti ad un certo segno; e se i Genitori trovansi mancanti di passura, gli mettono a morte.

#### CAPITOLO VII.

#### Continuazione dello stesso Argomento \$

#### 1 Quadrupedi.

Uesti allattano i figli, si lambiscono, e quindi giungono a guarire le loro piaghe, segnatamente quelle del cordone ombilicale. Abbisognan-

La Rondinella domestica, più a portata di tutti gli occhi, che la Cicogna e i groffi Uccelli da preda, da a suoi figli un' educazione, che un' Amatore della Natura s' interella sempre più ad osservare attentamente, quanto più è senfibile. Mentre la femmina sta covando con maravigliosa affiduità, il maschio paffa l'intera notte vicino a les su l'orlo del nido. Totto che i figliuoletti sono usciti dal guscio, il padre e la madre vanno in cerca d'Insetti alati, che afferrano volando, ed empiendosene il becco, vengono poscia a distribuire cotal manna ai loro allievi. Hanno ancora l'attenzione di tener politissimo l'alloggio, finchè i figli divenuti più vigorofi, poslano spingere il podice fuori. del recinto, onde gettar elferiormente gli escrementi. Ma quelle che impegnano moito più lo Spettatore sono le prime lezioni dell'arte di volare, che i Genitori danno ai figli. Non si limitano già solamente ad animarli colla voce : per renderli più arditi ad uscire dal nido, ed a fare un primo saggio delle loro ale, hanno l'accortezza di non presentare più ad essi il cibo, che un poco da lontano, e di andarsi gradatamente allontanando, a misura che i piccoletti si avanzano per riceverlo: poi tentano, ma non senza qualche inquietitudine, di spingerli dolcemente fuori del nido, e quando sono giunti a trarneli, si mettono a svolazzare davanti ad essi, come per formarli col loro esempio a quetto nuovo esercizio, ed offrir ad essi un soccorso, sempro fotto i toro occhi: ed accompagnano tutto ciò con accenti così espressivi, che crederebbesi d'ascoltare ingegnosi Maestri a dar lezione. E' cosa quasi incredibile, e che tiene del prodigioso, la tenerezza della Rondine per la sua prole, almeno se fi ha da credere a quanto raccontane un grando nomo ( ROERHAAVE ), che non era sì facile ad ammetDELLA NATURA:

gnando li trasportano da luogo a luogo, li raccolgono, li proteggono, li guidano. Nelle specie carnivore, che premure non si danno le madri, perchè provveduti sieno i figli di carne! Con qual arte non gl' istruiscono ad inseguire la preda, a prendersene trastullo, a metterla a brani! Quante varietà non si veggono in questo genere dalle diverse specie di quadrupedi! E come mai scorrerle tutte (1)?

T. III.

ter prodigj. Una Rondinella madre ritornando al nido carica di provvisioni, e trovando in fiamme la casa, ove avealo fabricato, si precipitò attraverso delle siamme per andar a nutrire, e soccorrere i fuoi figli. Nondimeno potrebbe dubitarli, se convenga piuttosto attribuire un tale atto a mancanza di cognizione o di fperienza, che non ad un'eccesso

di materna tenerezza.

(1) Presso la maggior parte de' Quadrupedi non ci presenta l'amore quel quadro sì commovente, e quasi dir morale, che tanto obbliga negli uccelli. Più vecmente, più impetuofo ne' Quadrupedi, regna con una specie di dispotismo sopra tutte le sue affezioni, e non è che furore e godimento fenza tenerezza, senza attaccamento, senza cottanza. Appena il maschio e la femmina si sono ssogati, che si separano, ed alla sola femmina relta tutta la cura di nutrire ed allevare i figli. Anzi talvolta essa è persino costretta a celarsi per involarli alle ricerche del maschio.

Ciò non oftante hannovi pure ne' Quadrupedi alcuni esempi di amor conjugale, che riesce discaro conoscere; mi restrignerò a citarne un solo, che ci somministra il Cavriolo. Quest' animale si pulito, sì vivace, sì svegliato, sì lieve al corso, la di cui figura è sì graziosa, e la forma sì elegante, non abbandona punto la sua femmina, dopo averne go-duto. Le resta anzi fedelmente e teneramente attaccato, e si compiace di vivere in famiglia con essa e con i figli nati dalla loro unione. Questa dolce società, la quale non viene interrotta, che ne' pochi giorni, in cui dura la frega, non termina se non quando i Cavrioletti fono giunti a dover

formare essi pure una nuova famiglia. La Lupa feroce e crudele ha di che interessarci a motivo della cura, che si prende de' suoi Lupicini, e dell' arte, con oui addestrali alla caccia. Quando è ful procinto di fgra-

#### CAPITOLO VIII.

Riflessioni intorno all' amore degli Animale pe' loro Figli.

Uesto amore è un principio attivissimo, che uguaglia in forza, e talvolta supera quello, che determina ogni individuo a provvedere alla

varsi, cerca in un bosco il luogo più folto; ivi appiana un dato spazio tagliandone e strappandone co' proprii denti gli spini. Copre questo spazio di un denso letto di musco, a d'erbe minute, acciocchè i fuoi figli abbiano un letto morbido: gli allatta per più settimane, e ad essi insegna poscia a mangiar della carne, che ha cura di loro preparare mafticandola. Ben pretto comincia a portar loro delle prede vive Topi di campagna, Lepralti, Pernici, o altri volatili. I Lupatri giuocano con tali prede, e la cofa non finisce, che le strozzano; indi la Lupa si accinge a pelarle, e scorticarle, ed indi ne fa la distribuzione ad essi Lupatti. Divenuti più rebutti cominciano a seguir la madre, che guidali a bere a qualche vicina pozzanghera, poi gli riconduce al covile. Essa gli difende con ammirabile intrepidezza, obliasi di se medelima, non pensa più che ad essi, e si espone a tutto per liberarli.

Men ardita e men coraggiofa del Lione la Lionessa, superalo nondimeno in coraggio, ed intrepidezza allorchè ha figli, divenendo in essa l'amore materno una suriosa passione. Non v'è pericolo, che l'atterrisca, quando si tratta di provvedere al loro nutrimento o di disenderli. Allora si avventa sopra gli Uomini, e su gli Animali, gli uccide; si carica della sua preda, la reca a proprii Lioncini, loro la divide, ed avvezzali così a pascersi di sangue e di carne. Quand'è vicina a partorire, ritirassi in luoghi rimoti e quasi innaccessibili, e per non essere scoperta consonde e guatta le sue orme ritornando più volte su lo stesso cammino, o cancellandole colla propria coda. Ma se crescano i di lei rimori, prende il partito di trasportar altrove i suoi allievi, e qualora sentisi di rapirlesi, di tutto sa per disenderli col miggior furore, e sino agli ultimi estreni.

Sono."

#### DELLA NATURA:

alla propria conservazione. Veggonsi i padri, e le madri sostenere dure fatiche, esporsi a grandissimi

Sono noti universalmente i sotterranei della Talpa; ma non tutti sanno, che rinchiudan essi di curioso. Là al coperto dagli Animali carnivori, lungi dalle moleftie, dal fracasso, dagli sguardi de' curiosi l' industriosa Talpa alleva la sua famiglia in una fortunata oscurità, che afficura la sua quiere insieme e la sua felicità. Non è facile il dare un' idea precisa dell'abitazione della Talpa. Il Nido, o covo, ch'ella fabbrica a suoi figlioletti con tanto intendimento è un piccolo edifizio d'una coltruzione molto elaborata, e che vien ad estere mirabilmente adattato al genere di vita, ed ai bisogni dell' Animale. L' abile operajo affaticasi da principio a cacciare ed ammassar terra per formarne una specie di volta o di cupola più o meno elevata. Notissime sono queste cupole sotto il nome di Topinare, e se ne incontrano dapertutto ne' giardini, e ne' prati. Non sono tutte d' un uguale grandezza; le più larghe e più alte fono quelle, che servono per alloggio della famiglia. Dopo aver alzata la sua volta, forma le Talpa nell'interno delle spezie di tramezzi o pilattri, che diffribuisce a certe proporzionate distanze. Calca e batte gagliardamente la terra, che forma le pareti della volta, ed anche la lega a forza di radici e di erbe, e la rende sì compatta, che diviene impenetrabile all' acque piovane, che neppur posson ivi ristagnare stante la convessità dell'edifizio. Al di sotto della volta alza un piccol poggio o monticello, che copre d'erbe e di foglie per servire di letto o di materasso a suoi figlinoletti. In tal guisa essi trovansi collocati al di sopra del terreno adiacente, e quindi al coperto dalle piccole inondazioni, nel tempo ttefso, in cui fono al coperto dalla pioggia mercè la cupola, che copre il nido. Tutt' all' inrorno del monticello la prudente Talpa scava delle specie di budella che discendono più abbasso, e si prolungano per tutt' i lati, come raggi che partono da un centro. Questi vicoli sotterranei sodi e ben battuti facilitano il trasporto delle provvisioni, che la Talpa va vettureggiando pe' suoi figli, e che ordinariamente confistono in frammenti di radici o di cipolle. Sembra almeno, che sieno questi i primi cibi, ch' essa dia alla sua famiglia; ma in progresso la nutre di vermi e d'insetti. Se tentisi di penetrare nel suo sotterraneo, la Talpa attenta al menomo rumore, pensa totto a mettere i suoi figli in sicurezza, e sforzasi di trasportarli altrove.

pericoli per somministrare il cibo ai figli, e persoccorrerli ne' bisogni, Legger non possiamo sen-

za

Il gentile scojattolo, vivace, svelto, industrioso al pari d'un Augelletto, sa, come desso, costruire su gli alberi un nido a suoi sigliuoletti. Raduna de' ramicelli, intrecciaii col musco, stiva e batte bene il tutto, e dà al piccolo alloggio una capacità, ed una solidità, che basta perchè possa rimanervi agiato e sicuro in seno della sua famiglia. Una sola apertura stretta, ma attissima trovasi costrutta verso la sommità del nido per l'entrata e uscita. Al di sopra di questa porta lo scojattolo sabrica un piccol tetto a soggia di capitello conico, che mette l'interno al coperto dalla pioggia, so solidità la solida del nido per l'entrata e uscita.

e facilità lo scolo dell' acqua.

L' Opossum originario dell'America, e che ha alcuni tratti di simiglianza colla scimia e la volpe, è di tutt' i Quadrupedi cogniti il più notabile per la fingolare maniera, onde allatta, nasconde, ed alleva i suoi figli. Fffi nascono molto pria del giusto termine, mentre il parto della Madre è sempre una specie di sconciatura. Ignoriamo il motivo d'una disposizione così straordinaria, e che non per tanto niente anoce al ben estere de figli, nè alla moltiplicazione della specie. Sotto il ventre della madre trovasi una borsa, o tasca carnosa guernita di peli dentro e fuori, e che può aprirsi e chiuderti a genio dell' Animale : e dentro di tale borsa sono collocate le mammelle. I figliuoletti nascono nudi, e ciechi, ed allora non sono che piccoli embrioni aventi appena la grossezza di una fava. Co' fuoi piedi davanti, servendosene a guisa di mani, la madre pigliali destramente e poneli nella sua borfa ... Tosto trovan esti le mammelle, vi si attaccano, e vi restano così attaccati, sinchè giungano ad aprire gli occhi, e fiano cresciuti ad un certo segno. Allora apre ben totto la Madre la sua borfa, e gli fa ufcire per esporli al calore del sole, e trastullarsi con esti; ma appena sente qualche rumore, o prova qualche inquietudine, che getta un certo grido; subito i figliuoletti, che flavano traitullandosi sull'erba, accorrono verso di lei, e vanno a nascondersi nella borsa, che sul momento si rinserra; la Madre fugge, e recaseli seco. Senza essere esposti a verun pericolo i giovini Opotfuni vanno altresì rientrando di tempo in tempo nella borsa per succhiar le mainmelle, e per tal guisa crescono fempre più, e perfezionafi la loro educazione. Sembra quindi, che i figlinoletti di quest' Animale abbias

37

sea sentirci intenerire la storia di una cagna, la quale mentre veniva aperta, lambiva i figli, quasi che all'eggerito avessero i suoi dolori, e quando si allontanavano da lei, alzava lamentevoli grida.

A meglio afficurare la sorte de'figli avrebbe mai la Natura interessata l'affezione delle madri, disponendo le cose in modo, che i figli divenissero per le madri una sorgente di sensazioni aggrade-

voli, e di utilità reali?

Tal congettura sembra confermarsi da alcuni fatti. L'azione di allattare è per i figli la più importante di tutte, dipendono immediatamente da questia la loro vita. Con tal arte sono state sormate le poppe, che il succiare, e il premere de'figli eccitano nei nervi, di che sono corredate, una leggerissima scossa, una dolce commozione accompagnata da un sentimento di piacere. Tal sentimento mantiene l'affezione naturale delle madri, quando non ne sia una delle principali cagioni. Dir possiamo lo stesso dell'azione del lambire, che di altra parte è reciproca. Di più, essendo talora incomodate le madri dal troppo latte, i figli le poppano, e le sollevano.

3 L

biano in certa maniera a nascere due volte: la matrice interna non ferve che al concepimento, ed ai primi sviluppis mentre gli ulteriori si operano nella borsa, come in una ma-

trice etterna.

La Marmosa compatriotta dell' Opossum, è che gli rassomiglia molto per le fattezze e pel genere di vita, rassomigliagli altresì per l'anticipazione del parto. Al loro useire dalla matrice gli Embrioni della Marmosa sono anche più piccoli in proporzione che quelli dell' Opossum. Nondimena la Natura non ha preparato ad essi, come a questi ultimi a una borsa per servir loro di seconda matrice, e di ritiro i ma vi ha supplito medianti certe pieghe longitudinali e profonde situate sotto il ventre della madre, e guernite di manmelle, alle quali gli Embrioni non mancano di attaccarsi protondandosi, e nascondendosi nell' interno delle pieghe.

La cosa non è tanto sensibile negli altri animali, come lo è ne' quadrupedi; ma forse ciò nasce
dal non aver noi per anche pensato a rivolger le
nostre ricerche a quella parte. E' però da osservarsi riguardo a' figli degli uccelli, e segnatamente
ai pulcini, che eglino producono sulla mano, che
riposa sopra loro, una specie di piccolo fremito
universale, che può essere più sensibile alla gallina, il cui ventre, per essere allora spiumato, ha
un senso delicatissimo. Il fremito commove leggermente le papille nervose, vi eccita piccole vibrazioni, da cui nasce un moderato sollecito fonte di piacere. Il calore blando, che la madre e i
figli si comunicano a vicenda, quì pure potrebbe
avere il suo luogo.

La covatura sembra un mistero più dissicile a penetrarsi. Non si capisce quale esser possa la cagione, che ritenga intere settimane sulle uova un uccello, che non ha mai covato, e che in conseguenza non ha potuto avere imparato dall'esperienza, che da queste uova nascer debbono dei pulcini. Ciò non ostante dubitar potrebbesi che nel presente assare accadesse quello che accade nella same, e nella sete, o nel desiderio di propagare la specie, le cui cagioni principalmente riseggono nella costituzione dell'animale, o nei moti intestini di certi umori (1). Un'indizio che l'incubazione sia forse l'essetto di una naturale necessità,

<sup>(1)</sup> Tutto sembra indicare nella Gallina, che vuol covare, un calore interno; che si fa sommo alla regione del ventre: comprendesi il risalire che sa il sangue dalla circonserenza al centro. Poggiandosi su le uova fredde, che le si danno a covare; la Gastina vien temprando un poco il detto calore; che pure viene mitigato ancora dal riposo e dal silenzio. E talmente è vero, che in tale circostanza cresce l'interno calore della Gallina, che se essa si rinfreschi per via di bagni, o di certi cibi, essinguerassi in lei la brama di covare.

DELLA NATURA.

fi è nel vedere alcune galline covare dei pezzi di creta, delle pietruzze, e delle uova di specie differentissima dalla loro. L'istinto, a quello che sembrami, è più ficuro nel suo discernimento (2).

Quanto alla costruzione de'nidi, può darsi che abbia una segreta e fisica connessione col bisogno di far le uova, in virtù della quale la femmina eccitata viene a lavorare. Può essere eccitato il maschio da bisogno analogo, o per imitazione. E quanto all'architettura, ficcome essa è uniforme in

<sup>(2)</sup> Mr. de MONTBEILLARD, che si è preso piacere d<sup>t</sup> studiar a fondo la storia del cuculo, e di pargarla dagli crrori, ond' era infetta, ( Cap. VI. Not. 1. ) ha fatti a tal oggetto varii sperimenti intorno la covatura delle nova estranee, i di cui risultati sono troppo degni di offervazione, perchè io possa tralasciare di qui trascriverli ne' suoi proprii termini .

<sup>&</sup>quot;Rifulta, (dic'egli) da queste sperienze, I. che le sem-" mine di molte spezie di piccoli Augelli, che prendono ,, l'assunto di covare le uova del Cueulo, s'incaricano al-, tresì di covare altre uova estranee colle loro proprie; II. ,, ch' esse covano talvolta queste uova aliene in preferenza " alle proprie, e talvolta anzi distruggono queste senza ser-, barne neppur uno: III. che covano e fanno schiudere un' , uovo unico, benchè non fia quello del Cuculo; IV. che " le medefime rifpingono coraggiofamente la femmina Cu-, cula, allorche la forprendono, mentre viene a deporre , l' novo nel loro nido; V. finalmente, che mangiano tal-, volta queti novo privilegiato, anche nel caso ove fia uni-,, co; ma un risultato più importante e più generale si è, ,, che la passione di covare, che par talora si forte negli " uccelli, sembra non esser punto determinata alle tali o ,, tali uova, ne alle nova fecende, poiche sovente effi gli " mangiano o gli rompono, ed anche il più sovente ne co-, vano delle chiare: ne ad ova effettive, mentre covano ,, anche uova di creta, di legno, ec. nè altresì a questi va-" ni simulacri, poiche talvolta covano a vuoto, cioè senza " uova; che in conseguenza una Covatrice, che fa schiudere " un' uovo, fia del Cuculo, fia qualunque altro novo fira-,, niero, non fa in ciò, che seguire un'istinto comune a " tutti gli uccelli.

ogni specie; potrebbe dipendere originalmente dalla figura del corpo dell'uccello, dalla ftruttura, e dalle proporzioni del rostro, e de'piedi, che sono

gli strumenti relativi a tale architettura.

L'errore delle galline, che covano pezzi di creta, od uova di specie diversa, dimostra che la Natura ha lasciato a'suoi agenti una certa latitudine, nei limiti della quale (oltre il fine principale, che sempre si ottiene con un tal mezzo) sono eziandio ristretti i fini particolari, o secondarii.

L'educazione de figli è il fine primario dell'affetto delle madri verso di essi. Posti che sieno in istato di guadagnarsi il vitto, non solo cessa l'affetto, ma degenera in odio. Le madri gli scaccian da loro, e così gli sforzano a far uso de' mezzi, che loro sono stati somministrati per potere sussistere.

Da una ragione contraria deriva probabilmente che alcune madri levano di vita que figli, che non sono ben formati, o che fi trovano in una fituazione incompatibile con quella, che richiede la maniera di allevarli. I figli delle api debbono nascere, crescere, e soggiacere alla trasformazione dentro alle celle orizzontali. Cangia ella tal pofizione? Le api firappano dalle cellette i figli, e gli uccidono.

Alcune sperienze su questa materia, fatte a tenore delle presenti rislessioni, vi spargerebbero molta luce, e farebbero nascere novelle idee.

#### CAPITOLO IX.

## Del Naturale degli Animali:

A Natura ha dato a ciascun animale un carattere proprio, e che all'esterno si manisesta da una disposizione particolare per certi atti, dall'aria, dal garbo, dall'andamento, in una parola da tutta l'abitudine esterna, o dal complesso dell'

anu

DELLA NATURA:

animale. Tal carattere ha, per così dire, al psicologico quella relazione, che la disferenza generica o specifica ha al spsico; ma i rapporti sono di gran lunga più facili a fissarsi nel ssico, che nel psicologico, per non aver noi quelle ricerche protonde e sine, che tanto sono necessarie per illustrare il presente soggetto. Il coraggio del lione, la ferocia della tigre, la voracità del lupo, la sierezza del corsiere, la ghiottoneria del majale, la stupidezza dell'asino, la docilità del cane, la malizia della scimia, l'assuzia della volpe, la surberia del gatto, la dolcezza dell'agnello, l'indolenza dell'unau e dell'ai (Animali da Francesi chiamati Paressooc o siano pigri) (1), la timidezza del lepre,

(1) Se si volesse esser troppo frettolosi a giudicar dalle apparenze, faremmo tentati di dire, che formando l' Unau, ( cui va del pari anche l' Ai, animali detti anche Pigri ) la Natura non avesse satto che un mostro, tanto è strana la forma di questo Quadrupede sì all' esterno, che nell' interno. Occhi oscuri e coperti, mascelle abbozzate a metà, gosse, pesanti, sprovvedute di denti incisivi e canini; coscio quasi suori delle anche; gambe troppo corte, mal voltate e peggio terminate ancora in un piede senza pianta ferma, privo del pollice, e le di cui dita, che non ponno moversi separatamente, vanno a finire in due o tre artigli lunghi fuor di misura, che recano nocumento al camminare, e non sono fatti che per aggrapparsi; tali sono i principali difet. ti, che si osservano nell'esteriore dell' Unau. Il suo interno ne presenta anche delli più fignificanti. Esso è nel numero degli Animali ruminanti; provveduto, com'essi, di quattro stomachi, manca ciò non ostante di tutti gli altri caratteri, che sono proprii de' Ruminanti: in particolare i suoi intestini sono piccolissimi, e più corti che quelli degli Animali carnivori; finalmente non ha verun orificio distinto apprepriato alla generazione. Privo d'armi offensive e difensive, manco, e stupido all' eccesso; ridotto a non percorrere che una tesa, o pertica in un ora, questo sgraziato Animale sembra essere siato condannato dalla Natura a condur la vita la più miserabile; ma sempre madre e non mai madrigua ella l'ha indennizzato in modo da compensare la

la vivacità dello scojattolo, sono esempi, ai quali riferir si possono molte specie di classi differenti.

Questi diversi caratteri sono suscettibili di modificazioni. I più feroci si addimesticano fino a un certo segno. L'orso, e il lupo acquistar possono una certa docilità, e sottomettersi alla direzione di una mano egualmente destra che coraggiosa. Ma il naturale, che è impossibile a distruggere, si fa sempre vedere; l'orso rimane orso, e il leone non lascia di essere leone (2).

fua miseria; l'ha fatto robusto, vivacissimo, molto poco sensibile, similmente poco assannoso, e l'ha costituito in maniera, che, sebbene non pigli che cibi secchi, e poco sugofi, pure ingrassa di molto. Del resto l' Unau spetta propriamente alle regioni meridionali del nuovo mondo, ne fi per anche trovato nel Mondo vecchio.

(2) Da giovinetto il Lupo addimesticasi molto facilmente. è sembra approffimarsi alla docilità del cane, con cui ha in oltre non piccole relazioni di conformità; ma il feroce naturale del Lupo non è giammai che mascherato dalla dimestichezza ed educazione, quando è cresciuto ad un certo segno, manifestasi il tondo della sua indole, e morde crudel-

mente la mano, che lo nutrisce o accarezza.

" L' Orso, ( dice M. de BUFFON ) e facilissimo alla , collera , e la sua collera ha sempre del furore e del ca-, priccio: quantunque paja dolce verso il suo Padrone, ed an-, che obbediente, quando è addimetticato, pure bisegna sem-, pre diffidarne, e trattarlo con circospezione ... Per dar-, gli una specie di educazione, e d' uopo pigliarlo giuvine,

" e tenerlo ristretto tutta la vita sua. "

La Tigre sempre sitibonda di sangue, e mai sazia, chè sbrana e divora ogn' Effere vivente, in cui si abbatte; la Tigre feroce e crudele per essenza, non cede nè alla forza, nè alla violenza, nè alla cattività, ed il suo naturale sanguinario e perverso resta costantemente indomabile. L' Ocelot ( animale del nuovo Mondo ) non men fitibondo di fangue che la Tigre, ma molto men possente di lei, non è men ritroso a piegare fotto la mano dell' Uomo. La fiera Pantera propriamente non si ammansa, solamente si può domare: si addestra anche per la caccia; ma se in quest'esercizio le manca la preda, monta in furore, e si avventarebDELLA NATURA:

La possibilità di piegare, o di modificare fino a un certo segno il naturale degli animali, e di fargli prendere novelle impressioni, è una consequenza dell'istinto, che li porta a cercare ciò che è utile alla loro conservazione, e a fuggire per l'opposito ciò che loro può nuocere. La fame, e il timore sono i due gran mobili, che li determinano; e l'Uomo sa mettere in opera questi mobili.

Diamo ora un'occhiata all'attenzione dell'Autore della Natura nell'allontanare dalle nostre abitazioni gli animali seroci, e nell'ornare di qualità socievoli quelli, che viver debbono presso di noi (3). Il suo sapere ha occultato a questi le loro sorze, e una numerosa greggia di buoi piega sotto la ver-

ga di un fanciullo.

## CAPITOLO X.

## Delle società animali in generale:

Rande si è la distinzione degli animali in solitarii, e in sociabili. Le società degli animali si possono dividere in due classi generali, cioè in società, che impropriamente sono tali, ossia in quelle, i cui individui non danno opera concordemente agli stessi lavori, e in società propriamente tali, ossia in quelle, i cui individui lavorano in comune.

ΪÌ

be al suo Padrone, se non fosse pronto a prevenir il pericolo, gettandole carne, o qualche vivo animale.

(3) E' il Clima fopratutto, che decide dell'abitazione degli Animali. I più formidadili, i più feroci, il Lione, la Tigre, la Pantera ec. non allignano e non propagano, che nelle ardenti contrade della zona torrida. Altri animali, come le Rennè (fpecie di Cervo della Laponia), e l'Orfo bianco non potrebbero fuffiftere, che nelle gelide Regioni del Nord. L'uomo chiamato dalla superiorità del suo effere a dominare sopra la terra, vive e moltiplica in tutt'i Climi.

Il piccolo, e il grosso bestiame, le differenti specie di uccelli domestici, e di passaggio, i pesci che nuotano in truppa, molti insetti, che si trovano uniti nello siesso luogo, come i gorgoglioni, e i gallinsetti ec. ci somministrano esempli di società della prima classe.

Le società della seconda classe si riscontrano in qualche specie di bruchi e di vermi, nelle api, nelle vespe, ne' calabroni, nelle formiche, ne' can

stori ec.

#### CAPITOLO XI.

## Le Società impropriamente tali.

Pormansi tali società dall'associamento di più individui uniti nel medesimo luogo per ragione di qualche bisogno, o vantaggio comune. Ma laddove nelle società propriamente tali ogni individuo lavora per il bene comune, nelle società chiamate improprie ogni individuo agisce principalmente per se, e non è che in certe circostanze; che concorrono tutti gli individui per la disesa, o il comune interesse.

Una mandra di buoi è a pascolare in un prato: comparisce il lupo; la mandra forma subito un battaglione, e presenta le corna al nimico. Questa disposizione guerresca lo sconcerta, e l'obbliga a

ritirarsi,

Nel verno le cerve, e i cerviatti si uniscono a schiere, e formano truppe, tanto più numerose, quanto più la fiagione è cruda. Riscaldansi l'un l'altro col loro hato. Dividonsi in primavera: le cerve si nascondano per partorire; i cerviatti reftano insieme, amano di andare in compagnia, e la sola necessità li separa.

I castrati esposti agli ardori della canicola in aperta pianura, si accostano vicendevolmente fino

a toc-

A toccarsi testa a testa. La tengono piegata al suolo, e per tal modo assorbono l'aria fresca, che viene al dissotto.

Le anitre selvatiche chiamate a cangiar clima dispongonsi in modo, che il loro volo formi un angolo, o un V capo volto, quasi per fender l'aria più facilmente. L'anitra ch'è alla punta dirige il volo, ed è la prima a fender l'aria. In capo a un dato tempo sollevata viene da un altra, questa lo è da una terza ec. Quindi ciascuna si addossa una parte di ciò, che può riuscir penoso in questa funzione.

I gorgoglioni affollatamente si ragunano sopra le piante, ma non si conoscono che imperfettamente i vantaggi, che traggono da questa specie di società; pure fondatamente possiamo conghietturare, che le reiterate punture di un maggior numero di questi insetti attraggono proporzionalmente copia maggiore di succhi nutritivi nella parte della pianta, su cui sono piantati. E questo più apertamente apparisce dalla formazione delle vescich dell' olmo, che nell'aprirle sono piene zeppa de gorgoglioni. Effettivamente sono le loro punture, che producono questi singolari tumori. Nel tempo stesso che ciascun gorgoglione fugge l'umore, che dee concorrere al suo accrescimento, egli contribuisce al producimento della vescica, che somministrar deve a tutti il sostentamento; e l'alloggio

## CAPITOLO XII.

## Rifle Moni .

\Uegli animali, cui era profittevole la compa€ gnia de' loro simili, sono stati resi abili a somigliante commercio. E se l'Autore della Natura ha avuto in ciò l'uomo in vista, come lo possiamo pensare senza orgoglio, troverassi che i

mezzi rispondono maravigliosamente al fine. Die fatti quanti imbarazzi, quanti inconvenienti non avrebbero accompagnato i varii servigi; che ci prestano gli animali domestici, se gi' individui di una medesima specie non avessero potuto coabitare tra loro?

Questo spirito di società non è assolutamente ristretto agl'individui di una medesima specie; ma fino a un certo segno fi estende ancora a quelli di specie diverse, e qui pure ci trova l'uomo il suo conto. L'abitudine di vedersi, di prendere il cibo in comune, di dormire sotto il medefimo tetto sviluppa o fortifica queste naturali disposizioni degli animali domestici a vivere in società. I legamenti, che ne risultano, diventano perciò tanto più forti, quanto che hanno cominciato più di buon' ora, o più vicino al nascimento. In tal guisa quegli animali, che fatti non erano per vivere infieme, formar possono ciò non oftante una specie di società. La naturale disposizione di ciascun di loro a vivere co' suoi eguali è suscettibile di modificazione, o di estensione (1).

Ogni individuo riconosce il suo fimile, e quelli della medefima società lo riconoscono effi pure. Osserviamo, che se introdotte fieno in una corte delle galline forestiere, quelle del luogo per più giorni le maltrattano, finchè dal convivere diven-

gan membri della società.

L'efte-

<sup>(1)</sup> Questo segame, che nasce dall' abitudine o dalla coabitazione, stendesi agl' Individui di spezie le più distanti tra loro. Se diansi a covare ad una Galtina uova di Anitra o di Pollo d' India, i piccioli, che ne schiuderanno, vivranno insieme in sì stretta società come se tosiero Fulcini, e quest' unione suffisterà per più mesi. Allontanandosi gli Anitrini, si udiranno i giovini Polli d' India richiamarli mercè alcuni gridi lamentevoli, che annunciaranno le loro pene ed i loro desiderj. Si cercaranno a vicenda con ansietà, e questo attaccamento reciproco sussistera anche in un età assai innottrata.

L'esteriore del corpo ci offre diversi caratteri; mercè cui gl'individui di una stessa società possono riconoscersi, e distinguersi dagl'individui stranieri. Ma nel mezzo di caratteri fisici ve ne possono essere dei misti, ossia di quelli, che appartengono all'anima, e al corpo, e che gli anzidetti animali sono in istato di distinguere, come si è l'aria, il sembiante, il portamento ec. Questi individui che familiarizzati ancor non si sono col nuovo alioggio sembrano timidi, o imbarazzati, e tale timore o imbarazzo gli scopre, ed eccita, o dà animo agli altri di assalirli.

La specie di società, in cui vivono gli animali domestici, dà luogo a un'osservazione di rimarco: l'agnellino distingue la madre di mezzo a molte centinaja di pecore, sebbene non siavi tra loro

veruna differenza sensibile.

Rendiamo ragione del fatto. Quegli oggetti che ci sembrano perfettamente fimili, hanno sovente delle differenze reali, ma da noi non discernibili, o perchè troppo piccole a' nostri occhi, o perchè non interessano la nostra attenzione. L'agnello, cui preme più di scoprire queste differenze, le scopre effettivamente; lo che basta per la presente spiegazione, senza aver bisogno di ricorrere a principii occulti. Pure se all'addotta ragione fi volesse aggiugner quella, onde il cane riconosce il padrone in mezzo a un gran popolo, voglio dir l'odorato, la cosa sarebbe naturalissima. Si potrebbono eziandio ammettere delle differenze tra il belamento di una pecora, e quello di un'altra, le quali differenze quantunque sieno a noi insensibili, fanno però impressione su l'orecchio dell'agnello (2).

<sup>(2)</sup> Un abile Coltivatore ha fatta in questo proposito un' importante osservazione. Accade bene spesso, che una Pe-cora

#### 84 CONTEMPLAZIONE CAPITOLO XIII.

Gli Uccelli di Passaggio.

TON evvi maggior maraviglia quanto il vedere quelle legioni di volatili, che a un dato tempo passano d'uno in altro paese, quantunque tra loro distintissimi. Quale istinto le unisce mai? Qual bussola le dirige? Qual carta insegna loro la via? Ci viene subito in mente, che il variar di stagione, la mancanza de'cibi necessarii avvisano questi uccelli a cangiare di abitazione (1). Ma chi ha loro

cora fi sgrava di due, anche talvolta di tre Agnelli. Se vien a morire la madre mentre allattali, si stenta molto a farli adottare ad altre pecore; pure la cofa riesce involgendo l' Agnello adottivo nella pelle di un vero allievo. La Pecora sembra da principio itar dubbiosa a dar fegni di ripugnanza; ma finalmente adotto l' Agnelletto, che le fi è dato da nutrire.

(1) In conferma di ciò concorrono varie Offervazioni d' un celebre Naturalitta, Mr. de MONTBEILLARD. Esso riguarda il difetto di fuffittenza, come una delle cause generali e determinanti delle migrazioni degli uccelli. Riflette, cho quelli, i quali vivono d'Insetti volanti, partono i primi, perchè tali Insetti sono i primi a mancare. Gli Augelli, che nutrisconsi d'Insetti terrestri, come di vermi, di Bruchi, di Formiche ec. partono più tardi, perchè trovano più lun-go tempo di che cibarii. Que che vivono di femenze e di frutta solite a maturarsi solamente in Autunno, non vengono che nell' Autunno, ed abitano le nostre campagne una parte dell' Inverno. Finalmente gli Uccelli, che si nutrono delle stesse cose che l' Uomo, e del di lui superfluo, restano tutto l'anno nelle vicinanze de luoghi abitati. Si è pure offervato, che le nuove coltivazioni hanno causato a lungo andare nuove migrazioni. Dacchè coltivansi nella Carolina il Riso, l'Orzo, il frumento, veggonfi arrivare regolarmente ogn' anno volate d'Uccelli, ch' erano in addietro ignoti ai contadini, e che una tale circostanza ha satti nominare Uccelli da rifo, da biada con

Ma

Insegnato che in altre regioni troveranno quella tempra di aria, e quell' alimento che loro conviene? A far risposta alle accennate questioni, e ad altre, che istituire si potrebbono su questa interessante materia, uopo sarebbe l'aver esaminato diligentemente le circostanze tutte, che accompagnano gli andamenti di questi uccelli. Merita partico-Lare osservazione il grado di caldo che li ritarda. o il grado di freddo che gli affretta a partire, giacchè resta fuor d'ogni dubbio che tali agenti concorronci efficacemente. V'ha forse qualche segreto rapporto tra la tempera dell'aria, che conviene a certe specie, e quella che è necessaria a produrre gli alimenti, di che fi cibano.

I venti sembrano assai influire intorno ai passaggi degli uccelli. La storia di tali passaggi ha una essenzial connessione con le osservazioni meteorologiche, anzi le suppone. Senza fallo sarebbe più facile l'intendere; perche questi uccel·li volino a folti stuoli, che sparsi o separati; poichè in tal guisa sono meno esposti ad essere il ludibrio de

T. III.

Ma oltre le cause esterne generali, ch' lo assegnava alle migrazioni, o passaggi degli uccelli, sembra, che faccia d' nopo aggiugnervi un altra cagione non meno generale, ma interna, e che fa sentir la fua azione a tutti gl' Individui della specie; intendo dire di certo movimento intestino, che sopraggiugne in un determinato tempo a tutti gl' Individui, e che manifeltasi per l'inquietudine, che allora dimottrano. Un' osservazione sicurissima e ripetuta più volte non permette di rigettare quett' idea. Si sono veduti giovini Uccelli di passaggio, per esempio, quaglie, allevati in gabbia sino da che nacquero, provar costantemente due volte l'anno un' inquietudine, ed un' agitazione straordinaria, precisamente ne tempi del passaggio in Settembre ed in Aprile. Cotal inquietudine durava circa un mese, e cominciava ogni giorno un' ora circa prima del tramontar del Sole; tutta la notte passavasi in queste agitazioni, ed il giorno tali Uccelli sem bravano tristi, abbattuti, ed assonnați;

venti. Ma questo probabilmente non è il solo vantaggio, che loro ridonda dallo stato di società. (2) Man-

(2) Negli uccelli di passaggio, come rissette anche Mr. de BUFFON, allorche avvicinasi il tempo della partenza, i Genitori radunano le loro famiglie, e molte famiglie congiungonsi insieme per formare una sola caravana, e mettersi in tal guisa più in istato di formontare le resistenze, ed opporsi a loro nemici.

Ma non tutti gli Augelli Viaggiatori formano delle caravane per passare da un paese all'altro. Ve ne ha, che migrano solinghi, altri folamente colla loro propria famiglia, altri in piccole truppe.

E' generalmente nota la migrazione delle Quaglie, degli Stornelli, de' Tordi, delle Beccaccie, de' Corvi, delle Ocche; ma di tutte le migrazioni degli Uccelli non ve n' ha di più notorie di quelle delle Rondini; ed intorno le quali i Naturalisti abbiano più variato, Si sa, che alcuni hanno ammesso, che pur esse migrassero; ed altri all'opposto hanno creduto, che si tuffassero nelle paludi, ed acque stagnanti ove se ne rimanessero intirizzite, ed attaccate le une all'altre fino al ritorno della primavera. Reca stupore, che Persone dotte nell' Anatomia e nella Storia naturale, ed anche Eruditi di gran fama, abbian potuto ammettere un opinione sì strana, quale si è quella dell' immersione delle Rondini, Pure hanno fatti sì grandi sforzi per renderla credibile, che il giudizioso Mr. MONTBEILLARD si è trovato in obbligo di seriamente confutarla, nè ha durata molta fatica a riuscirne. Come mai Uomini pieni di cognizioni han potuto eglino mai persuadersi neppur un momento, che un Animale tutto aereo, i di cui pulmoni per sei mesi continui hanno inspirata ed espirata l'aria, potessero vivere fotto l'acqua o nella melma altri sei meli senza respirare, e ricomparir in fine colla fua naturale vivacità? I polmoni delle Rondini, ficcome que' di tutti gli abitatori dell'aria, non sono punto organizzati alla foggia de' polmoni degli Amfibi, e nondimeno una tal opinione trasforma arbitrariamente la Rondine in Amfibio. Ma la Rondinella è talmente disadatta a vivere fott' acqua, che immersavi in brieve perisce; ella non può neppur refi-ftere al freddo mediocre di cinque gradi al di fopra della congelazione, secondo la sperienza tattane da un buon Fisico. In oltre se la pretesa immersione delle Rondini sosse sofa sì comune, come si è voluto sar credere, se ne vedrebbero

#### DELLA NATURA.

Manchiamo di profonde ricerche intorno agli uccelli, e ai pesci di passaggio.

D 2

CA-

bero ogni primavera uscire a gran truppe dai luoghi paludofi, come veggonfi allora i Ghiri e le Marmotte uscir dai loro nascondigli, e pure ciò non si è mai veduto, e sicurif-simamente non si vedrà giammai. Anzi non si trova neppur un sol Autore, che circa l'immerssone ed emerssone delle Rondini abbia riportata veruna osservazione, su di cui potesse fassi ragionevol sondamento; non abbiam' altro, che degli si è imeso dire, nè mai satto alcuno ben provato. Havvi una specie di questi Augelli, i di cui individui raduransi in gran numero ne' giunghi delle paludi, ed ivi talvolta si annegano; tali Rondinelle tratte dall'acqua poco tempo dopo la loro immerssone, hanno potuto rivivere, e quindi aver avuta origine la favola delle immerssoni e some

mersioni di questi Uccelli.

Verso la fine di Settembre, o il principio di Ottobre, secondo la tempra della stagione, le Rondini abbandonano le nostre contrade per passare ne' Paesi caldi. Si uniscono esse allora in grandi truppe sopra i Cordoni ed i Comignoli degli edifici, e fanno sentire un continuo grido di rappello o riunione. Non si radunano solamente tutte le famiglie della stessa specie per prepararsi alla partenza; ma aumentasi di più la caravana mercè l'accessione di altre Rondini di spezie differenti, che per l'addietro eran sempre vissute separate, e che un medelimo istinto porta a collegarsi coll' altre per partire e viaggiar in compagnia. Il dotto ADANSON ha vedute le nottre Rondini di Europa arrivare al Senegal in Africa; d'onde non ripartono che verso la fine di marzo. E' dunque ben certo, che le Rondini delle nostre contrade vanno a passar l'inverno ne' Paesi caldi, e non giammai ad immergersi negli stagni. Se il Lettore bramasse ancor un' altra prova della falsità di una tal immersio, ne la trovarei in una sperienza di FRISCH. Avendo attaccato quetto Naturalista a' piedi d' alcune rondinelle un filo tinto a sguazzo, rivide l'anno appresso gli stessi Augelli guerniti del loro filo, che non era scolorito punto. Prova altresi quest' ingegnosa sperienza, che le stesse Rondini ritornano in primavera ai medefimi siti, che aveano lasciati in Autunno. Però le Rondini domettiche non ritornano a deporre le uova nel nido dell' anno precedente; ma ne co-Aruifcono un nuovo sopra del vecchio, fe il luogo lo per-

## CAPITOLO XIV.

## Le Aringhe.

E Aringhe passano a grandi truppe dal polo boreale verso le coste d'Inghilterra, e di Olan-

metta. Sonofi veduti fino a quattro di questi nidi collocatà gli uni su gli altri nella stessa doccia di cammino, e costruttà

anno in anno.

I Tordi, gli Stornelli, le Quaglie, i Frinquelli, i Capineri ec. partono in Autunno, ed è allora appunto, che le Beccaccie, e i Peccaccini arrivano ne' nostri Paesi. Ho nominato lo Stornello tra gli Uccelli di passaggio; ma debbo aggiugnere, non esser esso propriamente di passaggio, che ne Paesi freddi come la Svezia. Quando hanno finito di nidificare raccolgonsi a grosse truppe, e il loro volo è d'unz maniera singolare, che non incontrasi in alcun altra specie. Si direbbe, che dirigesi con una qualche sorta di tattica i essi ravvolgonsi incellantemente nell'aria a guisa di vortice, mentre il loro ittinto gli strascina verso il centro dal vortice, la rapidità del loro volo trasportali continuamente al di là. In tal guifa si avvolgono, e s'incrocicchiano per tutt' i versi, e tutta la ssera sembra girare sopra se stella, sensa seguire una direzione costante. Inutile non è agli Stornelli quello fingolare ravvolgimento; ferve a tener lontant gli Uccelli da preda, cui non tornarebbe conto l'impegnarii tiel denso vortice, ove farelibero esposti a mille diverse percolle .

Non la finirei mai, se volessi percorrere co' nostri più calebri Ornitologisti l'interessante Storia degli Uccelli migranti; ma tratterrommi per anche un qualche momento su la migrazione delle Grue, che sono di tutti gli Uccelli viaggiatori, que' ch' eseguiscono le corse più lunghe e le più ardite.

Le Grue, uccelli originari delle contrade settentrionali, scorrono le Regioni temperate, e s' internano in quelle del mezzodi. Alzansi in aria ad una grande altezza, e vi si dispongono in ordine di battaglia; la loro falange forma una spezie di triangolo, come per diminuire la resistenza, che il lieve elemento oppone alla rapidità del loro volo. Ma quando il vento diviene impetuoso, e minaccia di romper la fa-

Olanda. Sembrano esser prodotti questi passaggi dalle balene, e da altri gran pesci, abitatori de mari agghiacciati, i quali danno la caccia alle aringhe. Questi mostri marini ne inghiottiscono in una volta delle intiere botti. Inseguono sovente la preda sino alle coste d'Inghilterra, e della Scozia. Le aringhe moltiplicano all'eccesso, e sorse moltiplicano più di qualunque altro pesce. Sembrano essere una manna preparata dalla Provvidenza per alimentare gran numero di pesci, e di uccelli mandini.

falange, dispongonsi in cerchio; e rinserransi viemmaggiormente. Lo itello praticano incontrandosi grossi uccelli da preda, i di eui attacchi abbiano a respingere. D' ordinario esse fendono l'aria in tempo di notte, e la loro sonora voca annuncia da lungi il loro passaggio. Sembra che abbiano un capo, il quale dirigga la loro marcia, e che le avvisi frequentemente, merce un grido di richiamo; della via che tengono: lo stuolo ripete lo stesso grido, come per far intendere, che siegue, e mantiene la direzione. Accorgendosi d'imminente burrasca abbassano il volo, ed avvicinansi a terra. Quando radunansi di notte, hanno la cura di stabilire una guardia, che veglia, mentre la truppa dorme, d l'avvisa con un grido, tottocchè veda fovrastare qualche pericolo. Quindi son derivati i Geroglifici, ove la prudente Grua vien rappresentata, come il simbolo della vigilanza. Questi groß Uccelli migrano dopo i primi freddi dell' Autunno: allora veggiordi paflare dal fondo della Germania in Italia, e profeguire il loro cammino verso il mezzodi. Nidificano ne fiti paludofi del Nord; ed appena è terminata I educazione de figli, che già arriva il tempo della parfenza; i figli pongonfi in caminino co' loro genitori, e fond già abbastanza robusti per accompagnarli ne' lunghi lord tragitti .

I veri Uccelli di passaggio migrano periodicamente in una certa stagione; ma talvolta accade; che veggansi numerole migrazioni di spezie fedentarie; o perchè violente burrasche gli discaccino da' luoghi ove abitano; o perchè ivi venga a mancar loro la suffiitenza. Quelle sono migrazioni irregolari, che non accadono se non tre o quattro volte in un secolo; e di cui ne abbiamo esempi ne' Becchi-incrociati; ed i Rom;

pe noci, cioè il merlo di Roccia, e di Montagna,

rini. Affinchè la specie delle aringhe non perisse; bisognava ch'elleno sapessero sottrarfi alla persecuzione de'loro nemici.

Giungono le aringhe alle coste della Scozia, e dell'Inghilterra sul cominciare di Giugno, e allora queste grandi legioni sogliono dividersi in più truppe. Le une drizzano il corso verso l'Est, le altre verso l'Ouest. Dopo di aver navigato qualche tempo si dividono ancora, e scorrono i mari Britannici, e di Allemagna; appresso si uniscono, e dispariscono in fine dopo alcuni Mesi. Molte migliaja di Olandesi sono annualmente occupati alla pesca delle aringhe, e ciò solo bastar può per giudicare della prodigiosa moltiplicazione di questo pesce (1).

CA-

<sup>(1)</sup> Di tutt' i Pesci viventi in seno del Mare, non v'ha alcuno, in cui più rifplenda la magnificenza della Natura in moltiplicare gli Fsseri viventi quanto l' Aringa, ed in esta sopra tutto dobbiam ammirare il prodigioso equilibrio, ch' essa mantiene incessantemente tra la moltiplicazione e la distruzione. Malgrado l'indicibile numero di Nemici; che fanno una guerra perpetua, è fempre con buon esito; alle Aringhe, si veggiono ogn' anno slotte di questi Pesci avanzarsi-verso i mari d' Alemagna e d' Inghilterra, e fornir costantemente ai Pescatori raccolte le più abbondanti. In vano le Balene, i Pesci-cani, i Pesci-marini, ed una moltitudine d'altri Pesci fanno un' enorme consumo di Aringhe; invano gli Uccelli ne confumano essi pure un immensa quantità; in vano migliaja d' Ingless; d'Olandess, di Tedeschi, di Francesi non cessano di empirne le loro reti, la pullulazione fempre n'è a un di presso la stessa, è la specie, vittoriosa di tutt' i suoi nemici, conservasi di secolo in secolo, ed inviaogn' anno nuove legioni ne' nostri mari., Le Aringhe (di-, ce l'illustre Storico de Pesci, Mr. DUHAMEL; ) entrano ogni volta in si sterminata quantità nella Manica: , che somigliano ai flutti d'un mare agitato; questo è ciò, , che i Pescatori chiamano letti, o bulicami d' Aringhe: , quando le reti si abbattono in questi bulicami, si caricano , talmente di Pesci, che si rompono ed assondano.

## CAPITOLO XV.

## I Topi di passaggio .

Vesti animaluzzi particolari alle contrade le più settentrionali di Europa appariscono di tempo in tempo in numero sì sterminato sulle campagne della Norvegia, e della Lapponia, che gli abitatori fi avvisano che cadano dal cielo. Un celebre Naturalista (il Sig. LINNEO), che gli ha osservati con diligenza, si è accorto, che questi topi hanno dei passaggi periodici ogni 18., o 20. anni. Allora escono da lor covaccioli, e si portan ad inondar le campagne. Viaggiando scavano dentro la terra dei sentieri, o dei solchi profondi due dita, e che talvolta sono larghi più pertiche. Ma il più maraviglioso di questi passaggi si è, che i topi tengono costantemente, marciando, la linea retta, senza piegare giammai, a riserva di qualche ostacolo impenetrabile. E però quando loro si para davanti qualche scoglio o macigno, tentano

Non è solamente per sottrarsi alle persecuzioni de grossi Pesci; che allignano ne' mari del Nord fi avanzano le Aringhe in gran truppe verso i mari d' Inghilterra e di Alemagna; ma altresì per raccogliere un abbondante cibo; che la Natura ha loro preparato in questi contorni; che in que tempi brulicano di vermi e di piccioli Pesci, di cui ghiottissime sono le Aringhe, e che giovano ad ingrassarle moltos Nello stesso tempo vanno ivi in frega . Può darsi ancora, che quando abbandonano i mari del Settentrione, non vi trovino più abbattanza di nutrimento per supplire alla loro fusisfenza. Si può conghietturare con fondamento, che in tale proposito avvenga delle Aringhe è degli altri Pesci migranti, come degli Uccelli di paslaggio. Lo stesso istinto, e gli stessi bisogni esser possono quelli, che determinino a migrare si gli uni che gli altri, e queste migrazioni sono este medefime il mezzo; che la saggia Natura impiega per conlervare tali spezie si numerose d' Individui .

subito di forarlo, e non potendone venir a capo; fanno il giro, e al di la ricompongonsi a linea retta. Incontrando un ammasso di fieno, o di paglia, lo forano banda a banda, ma sempre dirittamente. Un lago non è capace di arrestarli, lo traversano, o intraprendono di traversarlo a linea retta, e trovando per via una barca, o una nave, vi si arrampicano subito di sopra, la traversano, e discendono dall'altro lato in linea parallela a quella, che descritta hanno ascendendo (1).

CA-

(1) Il piccolo Quadrupede, di cui parlo in quetto Capitolo, abita le Montagne della Norvegia e della Laponia. Ha ricevuto il nome di Leming, che Mr. de BUFFON gli ha conservato. E' uno de' più terribili flagelli, che vadano desolando di tempo in tempo quelle contrade. Devaitano giardini, i campi, i prati, consumano ogni forta di produzioni della terra, e non ne resta salvo, se nou ciò che trovasi rinchiuso nelle case, e ne' granaj, ove per buona sorte non fogliono entrare. Corrono con molta celerità, si scavano sotterranei, a guisa della Talpa, e com'esia mangiano radici. Sebbene piccoli, sono arditissimi, si disendono contro i loro nemici, affrontano quegli stessi, da cui vengono minacciati, nè fuggon già all' approfimarfi degli Uomini. Se vengano battuti con un bastone, si gettan su di esso, e lo afferrano si fortemente co' denti, che non si facilmente s' inducono a lasciarlo, e lasciansi trasportare così a qualche distanza. Abbajano a guisa de cagnolini; e quando hanno migrato in groffe truppe dal loro natio Paese, non vi ritornano più. Si afficura, che muojono tutti al ritorno della verdura, e siccome il numero de' piccioli loro cadaveri è sterminato, l'aria ne rimane così insettata, che formansi quindi delle malattie epidemiche. Si divorano pure gli uni cogli altri a guisa de' Topi, d'onde viene che la di loro distruzione fembra non meno pronta della loro moltiplicazione. Racconta un' Autore, che quando si fanno la guerra dividonsi in due squadroni, che si gettano uno sopra l'altro, e diffruggonsi a vicenda.

## Le Società propriamente tali:

Ra la società, che chiamanfi improprie, ve n' ha molte, che dipendono dal caso o fatto dell'uomo, se non in tutto, almeno parzialmente Non è lo stesso delle società, che si dicono proprie, giacche non vanno debitrici di loro origine a verun fatto umano, o ad alcuna estrinseca circostanza, ma dipendono unicamente dalla natura. I membri che le compongono non sono solamente uniti per via di bisogni, o vantaggi comuni, e per un tempo sovente assai corto, ma lo sono per un legame più forte, e che dura fino alla morte dell'animale, o almeno per un tempo grande del viver suo; e questa è la propria conservazione dell' individuo, o quella della sua famiglia. L'una, e l'altra necessariamente sono connesse allo stato di società. E' per questo il gran fine, che gli animali sociabili sono stati istrutti a lavorare in comune attorno ad opere, che non possiam che ammirare.

Le società, che proprie si appellano, potrebbono esser divise in due classi. La prima abbraccierebbe quelle, che hanno per fine principale la conservazione degl' individui; la seconda quell' altre, che hanno per iscopo, e la conservazione degl' individui, e

l'educazione della prole.

Molti bruchi, e alcuni vermi spettano alla pria ma classe; le formiche, le vespe, le api, i casto-

ri ec. alla seconda,

La prima classe avrebbe sotto di lei due generi principali, de'quali l'uno conterrebbe le società per un dato tempo, l'altro le società in vita.

CA

# CAPITOLO XVII

58

I Bruchi Comuni (1).

Na farfalla depone le uova verso la metà dell' estate su una foglia di susino, e quest'uova -ascendono a tre in quattrocento in circa. Dopo alcuni giorni esce da ciascuna di esse un brucolino. Ben lungi dal dispergersi nelle foglie vicine, tutti rimangon raccolti su quella, che li ha veduti nascere. Uniti sono da un medesimo spirito di società. Quasi subito cominciano d'accordo a filare una tella sulle prime sottilissima; ma che a poco a poco vanno fortificando coll'aggiunta di nuove fila. Cotesta tela è una vera tenda alzata sulla foglia, sotto la quale i brucolini mettonfi al coperto: A proporzione che crescono, allargano l'alloggio con novelli strati di foglie, e di seta. Gli spazii compresi tra gli strati sono gli appartamenti, che tra ·loro comunicano mediante alcune porte fatte a disegno. In questo nido soggiornano tutto il verno stesi gli uni presso gli altri senza indizio di moto, finche il ritorno di primavera li rianimi, e gl'inviti a rosicchiare le foglie nascenti. Ma all'accostarsi del mese di Maggio la società si discioglie. ogni bruco fi ritira, e passa il reftante de' suoi giorni nella solitudine. Fatti allora più forti, lo stato di società più ad essi non serve, nè più abbisognano di un comune soggiorno.

ne, perchè è facile a trovarsi con frequenza, ci

<sup>(1)</sup> Dessi sono questi Bruchi, che costruiscono que nidi semplicemente di seta, i quali incontransi così spesso in tempo d'inverno su le siepi, e su gli alberi fruttiferi, e che sannosi scorgere per la loro bianchezza. La sorma e la grandezza di questi nidi variano molto.

DELLA NATURA.

da un'idea delle società per un dato tempo, le qualihanno per iscopo diretto e immediato la conservazione degl'individui.

#### CAPITOLO XVIII.

## 1 Bruchi Processionarii.

Plù fingolari sono i costumi de' bruchi che vivono sulle quercie, e che formano società assai più numerose di quelle de' comuni. Escon del nido al tramontare del sole, e marciano processionalmente sotto la guida di un capo, i cui movimenti seguono tutti religiosamente. Gli ordini non sono a principio composti che di un bruco. poi di due, di tre, di quattro, ed anche di più. Per altro niuna distinzione ha il capo, suorche l'essere il primo, anzi non lo è sempre, giacchè ogni bruco può, se vuole, occupar la sua volta tale posto. Dopo di essersi cibati delle foglie di quercia, si restituiscono al nido coll'ordine stesso: lo che osservano appuntino finche rimangono bruchi. Cresciuti essendo questi quanto è necessario. ciascuno fi fabbrica nel nido un bozzolo, in cui s' incrisalida, e diventa farfalla. Da tai metamorfosi succede allo stato di società un nuovo genere di vità differentissimo dall'antico (1).

Ecco

<sup>(1)</sup> Queiti curiosi Repubblicani richiedono d'essere osservati eon cautela; essendo più velenosi d'ogn' altra sorta di Bruco delle nostre contrade. Fanno nascere delle ampolle su la pelle; anche senza essere toccati. Talvolta basta trovarsi coricati appiè d'una quercia, ov'esse alla signano; per provare ben presto incomodissimi pizzicori. E' noto; che i Bruchi non sono velenosi in se medesimi; non il Bruco; ma la sua veste è quella; che reca con se la qualità velenosa. I minuti peli, onde sono somiti i Bruchi vellutati, staccansi facilmente dalla loro pelle, ed entrano nella nostra a guisa

Ecco un esempio delle società in vita, che hanno per oggetto primario la conservazione degl'individui (2).

CA-

di piccole spine; e questi peli sono dessi soli appunto, che

producono il prorito e le ampolle.

Tutt' i Bruchi rasi posson' esser maneggiati impunemente. I nostri Processionarii della Quercia sono pienissimi di peli assai corti, che si staccano dalla loro pelle al menimo strossinamento; taschè l'aria, che circondali, alle volte n' è tutta piena. Il loro nido ne abbonda, ed anche quando non l'abitano più, non si può mangiare senza rischio. I peli adunque del bruco potrebbero sar le veci di Vescicatoj.

(2) În inverno, ed in primavera trovansi sopra i Pini numerofissime compagnie di Bruchi, che vivono altresi in repubblica tutta loro vita. Non sono già sì velenosi, come I Processionarii della Quercia, nondimeno è bene guardarsi dal maneggiarli. Si costruiscono nidi di pura seta d'una gran bianchezza, e che talvolta uguagliano in grossezza la tella d' un fanciullo. Formati sono esti nidi dagli strati di šeta, più o meno numerofi, co' quali inviluppano i teneri ramuscelli, e le foglie dell'albero: e vi sta formata una principale apertura per l'ingresso ed uscita. Sono essi gran Processionarii: marciano tutti in fila ad uno ad uno col miglior ordine che possa idearsi. La fila è sovente lunghissima. e quasi dapertutto continua. Il Bruco, che trovasi alla testa, determina le evoluzioni di tutta la truppa. Ora sfilano in linea retta: ota segnano delle curve più o meno irregolari. che talvolta imitano ghirlande, tanto più aggradevoli all' occhio, che tutte le parti della ghirlanda fono in moto e variano continuamente di aspetto. Essi allontanansi dal nido a confiderevoli distanze, sovente per mille andirivieni, e ciò non offante sanno sempre ritrovarlo. Veggonsi ritornare per le stelle strade, senza travviare ne a destra ne a finistra. Quando varie di queste società si avvicinano, le ghirlande o i Cordoni si moltiplicano, essi dirigonsi in differenti guise, formano una moltitudine di figure, e lo spettacolo diviene ancor più piacevole. La loro marcia è molto lenta, uniforme, e quasi fatta con sostenuta gravità; di-rebbesi, che sta subordinato alle leggi d'una specie di tatfica. Approfimandosi il tempo della Metamorfosi, si costruisce de' bozzoli di feta; ma non nel nido frello come i Pro-

ces-

## DELLA NATURA; CAPITOLO XIX.

Maniere particolari de' Bruchi viventi in Società.

Y'Ha più specie di questi bruchi, che sono veri repubblicani, di disciplina, di costumi, di genio tanto varii, quanto variano i costumi, la disciplina, e il genio di Popoli differenti. Ve ne ha alcuni, che alla maniera di certi Selvaggi si lavorano de' letticciuoli pensili, entro a' quali si cibano, e passano anche tutta la loro vita, e si trasmutano (1). Ve n'ha altri, che vivono come gli

ceffionarii della Quercia: in questo particolare il loro ittinto è disferente: essi vanno a costruir nella terra, e questi bozzoli non sono così sorniti di seta proporzionatamente, come lo sono i nidi:

(1) Sono nel numero de' più comuni delle nostre contrade Bruchi soliti giacersene in una specie di letti pensili a guisa di brande Americane. In primavera se ne trovano su i somaj, e su varii Arboscelli, che crescono nelle siepi, come il Pruno selvaggio, il Silio ec. Essi non mangiano che il parenchima della faccia superiore delle foglie, ed è molto notabile, che il loro corpo non tocca giammai la foglia, che zosicano, come se sosse troppo delicato per soffrir un tale toccamento; e di fatti non è coperto che d'una pelle mollissima, e dotata d'una gran sensibilità. Per poco che tocchinsi quetti Bruchi, avanzano o rinculano a dritta linea nel loro letto, con fomma celerità; e reca sorpresa il vedere, che nell' eseguire si pronti movimenti non piegano mai nè a detra nè a finistra. Ma cessa lo stupore quando si vien a scoprire, che ogni Bruco è fituato in una specie di lunghissima guaina a graticcio, che non iscopresi ad occhio nudo, e che dessa pure è dello stesso filato. Tutto il nido o letto è formato da un complesso di queste guaine disposte parallelamente le une sull'altre, in ciascuna delle quali è rinchiuse un Bruco. Il nido involge un dato numero di minuti germi o di foglie, e quando il parenchima di tutte queste foglie è già consumato, i Bruchi passano a stendere un altro letto su le foglie vicine. In tal guifa ne distendono molti succesArabi, o i Tartari sotto le tende, che innalzano ne'prati, e consunta che abbiano l'erba posta in vicinanza della tenda, levano l'alloggiamento, e

vanno ad accampare altrove (2).

I nidi lavorati dai bruchi repubblicani sono per essi veri ritiri, giacchè restano disesi dalle ingiurie dell'aria, e tutti vi si chiudono dentro nel tempo d'inazione, o di malattia. Ne escono però in cert'ore per andare a procacciarsi il vitto. Rodono le foglie de'luoghi vicini, e le consumano di mano in mano. Spesso con varii giri si allontanano dal domicilio, quantunque però lo sappiano trovare, quando loro piaccia, e ritornarvi quando lo richiede il bisogno. E' certissimo non essere la vista, che con tanta sicurezza dirigge i loro andamenti. Sono stati dotati dalla Natura di un altro mezzo, onde tornare all'alloggio, e tal mezzo è

ſi-

sivamente pel corso di loro vita, e l'ultimo è quello ove si sa la metamorfosi, alla quale ogni Bruco si prepara rinserrandosi in un bozzolo di pura seta. Tutt' i bozzoli sono appoggiati gli uni agli altri, e disposti per mazzetti a soggia di tavo. Non so, se rendasi necessario a questi Bruchi, o pure alle loro Grisalidi d'aver sempre la testa rivolta al basso; ma quanti ne ho esaminati ne loro bozzoli, tutti te-

nevano una tale situazione.

(2) Stringeva un pô troppo il paragone tra i nostri Bruchi e gli Arabi. Essi propriamente non levano l'alloggiamento, nè trasportan seco la loro tenda come gli Arabi; ma lasciano sopra luogo quella, che aveano già tesa sull'erbe del prato, delle quali han già consumate interamente le soglie. Siccome sono buone filatrici poco loro costa l'alzare una nuova tenda sopra altre erbe, che divorano ben presto. Così durante l'autunno si costruiscono una serie di tende, che sono alloggi sufficienti per tale stagione; ma all'accostarsi l'inverno pensano a formarsi un ricovero più caldo. Rinchiudonsi allora in una specie di borsa d'una tela forte, densa, ed opaca, ove passano la cattiva stagione in uno stato d'intirizzamento, non uscendone che il mese di Marzo per ripigliare il loro genere primiero di vita.

DELLA NATURA:

smilissimo a quello, che adoperò Arianna per trarre dal laberinto il suo caro Teseo. Noi lastrichiamo le nostre strade, e questi bruchi tappezzano le loro. Non marciano mai che sopra tappeti di seta, e tutte le vie, che metton capo nel nido. coperte sono di fili di seta. Questi fili compongono delle striscie di un bianco lucido, larghe per lo meno due in tre linee. Seguendo in fila le firiscie trovano sempre l'allogio, quantunque tortuofi fieno i rigiri, in cui sovente s'impegnano. Ponendo il dito sulla striscia, facilmente rompesi la strada, e i bruchi si troveranno nel maggiore imbarazzo. Improvvisamente si arresteranno in tal luogo, dando tutti i segni di timore e diffidenza. La marcia resterà sospesa, finchè un bruco più ardito, o più impaziente degli altri superato abbia il dif-ficil passo. Il filo, ch'egli tende nel superarlo, diventa per un secondo bruco un verace ponte, su cui passare. Il secondo bruco tende in passando un altro filo; un terzo bruco ne tende un altro ec.: e per tal modo si viene a riaccomodare ben presto la strada (3).

I costumi industriosi degl' insetti, e in generale degli animali, s' impadroniscono facilmente della nostra fantasia. Proviamo un vero piacere nell' attribuir loro i nostri ragionamenti, e le nostre vedute. Ma per vero dire vi è molta differenza tra la maniera usata dai bruchi repubblicani, e quella che adoperò Teseo. Essi non tapezzano le strade

per

<sup>(1)</sup> Su i Bruchi listati osservai per la prima volta nel 1738, questo singolare andamento, mercè cui i Bruchi viventi in società sauno ritrovare la via del loro nido. L'ho di poi riscontrato in altri Bruchi repubblicani, e specialmente in que'che vivono su i Pini, di cui ho parlato alla Not. 2. del Cap. XVIII., Certamente deve credessi comune a tutt' i Processionarii.

per non ismarrirle, ma non ismarriscon le strade perchè le tappezzano. Filano continuamente, perchè hanno continuamente bisogno di evacuare la materia setosa, riprodotta dal cibo, e rinchiusa ne' loro intestini. Soddisfacendo a questo bisogno assicurano il loro cammino senza pensarvi, e non lo fanno che meglio. La costruzione del nido è altresì connessa con questo bisogno. La sua architettura è connessa colla forma dell'animale, colla struttura, e coll'azione degli organi, e colle circostanze particolari, in che egli si trova. Non facciam che toccare uno de' principii più generali, e più filosofici, che formare si possano sulle operazioni de' bruti, ma sarà d'altro luogo il parlarne di nuovo.

## CAPITOLO XX.

## Questione:

E società da noi esaminate dovrebbono forse la loro origine a una circostanza comune ai bruchi; che lo compongono, cioè al nascere da

nova in un luogo solo depositate?

Neppure si dee ciò sospettare, mentreche tal circostanza interviene in molte maniere di bruchi, e quali però non danno opera concordemente agli stessi lavori. Esempio assai famigliare ne sono i bachi da seta. Vero si è, che volentieri soggiornano uniti nel luogo medesimo, la qual disposizione sommamente è a noi vantaggiosa, ma gl'individui di molt'altre specie si dispergono dopo di esser nati senza mai più riunirsi. I ragnateli nati di fresco cominciano a filare in comune, e ben presto vanno a finirla col divorarsi a vicenda.

Siamo dunque obbligati a ricorrere a quel principio, essia istinto, in forza del quale ogni indivi-

DELLA NATURA:

viduo agisce nel modo il più confacente al suo

stato, o alla sua destinazione (1).

Rimarrebbe però ad intraprendersi una curiosa esperienza, e questa sarebbe di dispergere le uova di farfalla del bruco comune, di lasciar vivere per qualche tempo in solitudine i bruchi, che ne nascerebbono, e di unirli dappoi. Per un tal mezzo noi verremmo a notizia circa l'influenza della circostanza accennata. Sarebbe altresì opportuno il tentar di formare alcune società d'individui di specie diverse, e di unire in un corpo solo molte società della medesima specie ec.

> T. III. CA-

<sup>(1)</sup> Mr. de REAUMUR erafi già formata la quistione das me proporta in questo Capitolo, ed avevala risoluta in coerenza delle proprie Osfervazioni. Ecco le sue espressioni in tale proposito., Le nostre società di Bruchi non sono che , una stessa famiglia, e sono composte di Bruchi usciti dalle , uova partorite da una medefima farfalla e depotte in un , medefimo mucchio. Potrebbe crederfi, che foile una regola , generale per i Bruchi ch' escono dalle uova deposte le una appresso l'altre, che tutti que' che nascono unitamente , continuassero a vivere insieme. Ma tenendo dietro alla Storia de' Bruchi di diverse spezie si riconoscerà, non esser questa la circostanza che decida della loro maniera di vi-, vere, ma che gli uni nascono con uno spirito di società , che gli altri non hanno punto . " Ciò prova il nostro Osservatore paragonando il Bruco chiamato a orecchie col comune . " Le farfalle femmine de' Bruchi dell' una e dell' al-" tra specie, ( aggiugn' egli ) dispongono le loro uova colla , stessa arte, le radunano in un nido ben vellutato di peli ,, al di dentro, e similmente coperto di peli al di sopra. " piccioli Bruchi, ch' escono dalle uova della Farfalla de " Bruco comune, travagliano di concerto alle thesse opere ,, ed abitano infieme gran parte della lor vita; quando al-" l'opposto i Bruchi ad orecchie, dacchè sono nati, ed usciti ,, dal loro nido, si disperdono, chi in un lato chi nell'al-,, tro, nè travagliano in comune ad alcun' opera. E quante spezie di Mosche nascono le une presso l'altre, e disperdonfi nel momento ch' escon dall' uovo, mentre le ·Vespe, le Api, le formiche ec. formano numerose società she layorano in comune alle medesime opere.

#### CAPITOLO XXI.

Le Società, che hanno per fine primario l'Educazione de Figli.

CIccome i bruchi non ingenerano se non se Quando son giunti allo stato di farfalla, così nelle loro società non ha luogo l'educazione de' figli. La propria conservazione è l'unico fine delle loro fatiche. Regna tra loro la più perfetta uguaglianza; niuna distinzione di sesso, e quasi niuna distinzione di grandezza. Tutti sono simili, tutti egualmente concorrono alle fatiche, tutti non compongono propriamente che una sola famiglia uscita dalla medesima madre.

Le società delle formiche, delle vespe, dell'api risultano da modelli assai differenti. Sono repubblice composte di tre ordini di cittadini, distinti nel numero, nella grandezza, nella figura, nel sesso. Le femmine ordinariamente più grandi, e meno numerose occupano il primo posto; i maschi di statura alquanto minore, ma più numerosi abbracciano in secondo; i muletti, o neutri, privi di sesso, sempre più piccoli, e sempre più numerosi ne compongono il terzo (1).

CA-

<sup>(1)</sup> Ci ha fatta conoscere Mr. de GEER una Cimice campettre, che vive in famiglia co' suoi figli, e conduceli come una Gallina i suoi Pulcini. Trovati in estate sopra un certo albero chiamato Betulla. Una madre Cimice di questa specie trae seco trenta o quaranta figli, nè gli abbandona punto; s' essa mettesi a camminare, tutt' i suoi figli la seguono; se fermasi su qualche toglia dell' albero per succhiarne l' umore, tutta la sua samiglia radunasi intorno di lei, che in tal guisa va passeggiando di toglia in foglia, di ramo in ramo. Quelta Cimice quasi vigilante al pari d'una Chioccia, sa la

## CAPITOLO XXII.

#### Le Formiche:

Uanto è mai sorprendente la maravigliosa attività di questi laboriosi animaluzzi nel raccogliere i materiali che debbono entrare nella composizione del nido! Vedete come sanno congregarsi e soccorrersi a vicenda per iscavare la terra, per trasportarla, per recare ai loro abituri i pezzetti d'erba, le pagliuzze, i frammenti di legno, e gli altri corpi di simil fatta, di che fanno uso ne'lor lavori. Non sembra che altro facciano fuorchè ammassarli confusamente; ma tal genere di confusione nasconde un'arte, e un disegno che si scopre tosto che cerchiam di vederlo. Sotto quel monticello che è il loro alloggio, la cui forma facilità lo scorrimento dell'acque, rinvengonsi delle gallerie che tra loro comunicano, e che sono come le strade della piccola Città (1). Sopra tutto non

guardia appresso i suoi figliuoletti, ed usa per essi ogni curasinche sono giovani. "Mi accadde un giorno, (dice il nomoratore) di tagliare un ramo di Betulla popolato
d' una tale famiglia, e vidi subito la madre inquietissima
batter incessantemente le ali con un rapidissimo movimento, senza però cambiar situazione, come se volesse far ritrocedere l'inimico, che avvicinavasi, mentre che in ogna
altra circostanza sarebbesi tosto alzata a volo, o avrebbe
procurato di fuggirsene; il che prova, ch'essa non restava
vi vi se non per disesa de' suoi figli. Osservasi, che la Cimice madre, è principalmente in necessità di disendere 
di divorarli ovunque incontrali, ed in tali contingenze
pappunto essa non manca mai far di tutta possa per garantirli contro i di lui attacchi. "

,, tirli contro i di lui attacchi. ,,
(1) Tra le formiche, come tra le Api, e le Vespe, ec. vi
hanno tre sorte d' Individui: maschi, femmine, e neutri,
ovvero individui privi di sesso. Questi tre ordini di Formi-

non cessiamo di ammirare le continue sollecitudini, che hanno le formiche verso i loro allievi, le cure

che disferiscono per diversi caratteri, e particolarmente per la statura. Le Femmine sono le più grosse; i Neutri sono generalmente i più piccoli; ed i maschi sembrano tener il luogo di mezzo tra le accennate due grandezze. Gl' Individui dotati di dissinto sesso hanno quattro ali; i neutri ne sono sempre sprovveduti. E' singolare, che verso l' autunno gl' Individui alati persono le loro ale, almeno per quanto un buon' Osservatore (Mr. de GEER) ha rilevato sopra gran numero di essi Individui.

I Neutri, molto più numerosi de' maschi e delle semmine, sono dessi i soli incaricati del lavoro del formicajo; e quindi intorno a ciò pure avviene delle Formiche, come delle

Api e delle Vespe.

4 6

Si è veduto di sopra, ( Part. IX. Cap. IX. ) che le Formiche appartengono alla classe degl' Insetti, che passano per lo stato di Ninfa: dopo l'ultima trasformazione i maschi e le femmine sortono dal formicajo, svolazzano per l'aria, fi accoppiano coll' unione più intima, e poichè sono state secondate, le semmine rientrano nel formicajo per ivi deporre le loro uova, le quali sono picciolissime, liscie, bianchiccie, e membranose. I vermi, che ne schiudono, hanno la testa squamosa, sono senza gambe, sempre attortigliati sopra se stessi, e che quasi nulla cangian di siro. Incapaci di provvedere da se alla propria suffittenza, vengon alimentati giornalmente, mercè le tenere cure delle Operaje. Giunti al perfetto loro crescimento fi filano un bozzolo di seta bianca entro cui fanno la loro metamorfosi. Sono questi hozzoli, che il volgo prende per nova della formica, è che le operaje trasportano da un lato all' altro secondo il bisogno, e per i quali moltrano sì grande attaccamento. Ne minore To manifestano per le vere uova: queste sono disposte a mucchi; se accada, che disperganfi, esle gli radunano di nuovo con una somma diligenza.

Il bozzolo, che si fila il verme, è necessariissimo alla conservazione della Ninsa, mentre previene un troppo sollecito dissecamento, per cui esporrebbesi a pericolo la di lei vita. Non è dessa la Ninsa quella che fora un tal bozzolo per uscir alla luce; la cura di forarlo, essa pure è stata assidata alle laboriose Operaje. Se forisi pria del tempo opportuno, la Ninsa perisce; e però bisogna, che le operaje conoscano

cure che si danno nel trasportarli, quando occorres d'uno in altro luogo, di nutrirli, e di tener lontano da loro tutto ciò che possa nuocere ad essi. Ammiriamo la prontezza, onde li sottraggono al pericolo, e il coraggio, onde li difendono. Veduta si è una formica divisa nel mezzo del corpo trasportare un dopo l'altro otto in dieci de'suoi allievi . Si prendon cura eziandio di mantenere attorno ad essi un proporzionato calore.

Vanno in traccia in siti rimoti di alimenti, e di provvisioni. Molte strade, sovente tortuosissime metton capo al formicajo. Le formiche le se-

il momento, in cui convenga aprirlo. Non è però necellario alle Ninfe d'ogni specie l'effer rinserrate ne' bozzoli per venir a buon termine; ve n' ha di quelle che reltano sempre allo scoperto, perchè i vermi non si silano mai invogli di sorta veruna .

I Vermi e le Ninfe richiedono d'esser tenuti in un temperamento di aria, che non fia nè troppo secco, nè troppo umido: ed a seconda di ciò appunto fi regolano le Operaje, qualicchè lo sappiano. Ora esse recano i loro allievi alla superfizie del formicajo per esporli al fole, o all' aria aperta. ora gli riportano nell'interno fempre un pò umido, fia per prevenire il disseccamento, sia per garantirli dal freddo. Così esse gli alzano ed abbassano ne' loro sotterranei, secondo che esigono le circostenze.

Pare, che le Formiche alimentino i loro figli alla foggia delle Vespe, imboccando loro il cibo pria digerito da cile medesime, e che vedesi al di fuori sotto l'aspetto d' un liquora viscoso. Ma fe restino prive di cibo, il loro assetto pe' figli

cangiasi in crudeltà, ed esse gli divorano. Ho detto, esservi Formiche, i di cui vermi non fanno bozzoli, e trasformano nudamente. Mr. de GEER ci dà a conoscere una specie d'Insetti, che presentaci in questo genere una ben offervabile fingolarità: una parte degl' Individui rinserrasi ne' bozzoli per ivi trasformarsi, mentre un' altra parte trascura questa precauzione, e trasformasi allo scoperto. Alla Ninfa adunque di quelta specie necessario non è l' invoglio di feta, almen tanto quanto fembra ctierlo ad alcune altre.

guono in fila, nè vi è pericolo, come si è delto de' bruchi repubblicani, che smarriscan la strada. Non altrimenti che questi, lasciano le formiche certe traccie ovunque esse passano. Queste però non sono sensibili agli occhi nostri, ma piuttosto do sarebbero all'odorato. Sappiamo già che le formiche hanno un odore acutissimo. Che che ne sia. se in più volte si toccherà col dito una muraglia nel luogo, ove in fila ascendono, e discendono le formiche, si avrà il piacere di arrestarle improvvisamente, e di vederle imbarrazzate per qualche tempo. Accadrà lo stesso alle processioni delle formiche, che a quelle de' bruchi. Sonosi fatti dei panegirici in lode della providenza delle formiche. Si va ripetendo da tre mill'anni, ch'esse ragunano le provvisioni pel verno, che sanno fabbricarfi de' magazzini, in cui mettono il grano, che hanno raccolto nella buona stagione. Ma fimili magazzini sarebbono ad esse inutilissimi, giacchè dormono tutto l'inverno, come le marmotte, i ghiri, e molt'altri animali. Un mediocre grado di freddo basta per intormentirle. Che farebbono esse adunque dei pretesi magazzini? Quindi è che non ne concepiscono punto. I grani che con sì gran calore trasportano alle loro case, non sono in conto alcuno per esse delle pròvvisioni da bocca, ma bensì semplici materiali, che fanno entrare nella costruzione dell'edifizio, come vi fanno entrare dei pezzuoli di legno, delle paglie ec. I fatti asseriti dalla più venerabile Antichità hanno adunque bisogno ancora dell'Osservatore, e della logica del Filosofo (2). CA-

(2) Ci riferisce Mr. de GEFR, che avendo interrogato per lettera Mr. REAUMUR intorno quella moltitudine di licvi corpicelli, che le Fermiche vettureggiano con tanta attività, questo grand' Osservatore aveagli fatta la seguente risposta:

### CAPITOLO XXIII.

Le Vespe sotterrance.

UNa repubblica di vespe, comunque numerosa; deve il suo nascimento a una sola madre. E 4 Que-

Non credo che bisogni figurarsi in ciò verun mistero. Non vi ha genere di corpicelli, che non mettano in opera alcune spezie di Formiche: piccoli frammenti di legno; di foglie; di steti di piante, semi di diverse frutta, piccole pietruzze, tutto ciò che ponno trasportare, loro serve quando l'hanno sotto le mani. Ho veduti piccoli formicaj costrutti interamente di grazi d'orzo, cui le Formiche non avevano ansietà alcuna di assuprare

per cibarsene :

Il celebre Osservatore svedese trascriveva questo frammeuto dell' illustre suo corrispondente in proposito d' una raccolta di Resna, che certe grosse Formiche sanno su i Pini della Svezia, trasportando questi piccioli pezzetti nella loro abitazione con minute fila di scorza, e di soglie secche per ispessire sempre più il coverchio emisserico. Egli erasi ben assireurato dal suo canto, che questa resna loro non serviva punto di cibo. "I veri cibi, (diceva egli) che ad essi ben assirutato di minustiare, e con cui gli ho veduti scendere lungo gli malberi, e portarli ne' loro nidi, serano piccoli Insetti, come Mosche, vermi, piccioli Bruchi, che loro era riuscito pigliare. Le ho vedute altresì inghiottire con avidità gocza ci d'acqua, che metteva a loro portata. "

E' noto, che le Formiche incidono con tutta la destrezza d' un' Anatomico i cadaveri, in cui abbattons: elle ne tolgono tutte le parti molli o carnose, e non vi lasciano che le parti tendinose ed osse Ma non solamente carnivore sono le Formiche, esse sono altress frugivore, nè ignorasi, quanto siano avide di frutta, e di liquori inzuccherati.

Non altrimenti che le Api, le Formiche hanno avuti molto più Romanzieri, che Storici, e la Storia sì dell'une che dell'altre è stata egualmente guastata dall'amore del maraviglioso. I Viaggiatori e gli Scrittori d'Istoria naturale, che le hanno trascritte; e che si sono vicendevolmente copiati; ci hanno rappresentate le marcie, e le spedizioni delle Formiche, come quelle delle armate meglio disciplinate. Lord

Digital by Google

Questa senz' altro ajuto fora la terra di primavera; e vi forma una cavità, nella quale cottruisce un

pic-

hanno dato Generali, Cuartier Mastri, Provveditori, Esploratori ec. Ci hanno dato ad intendere, che g i i sploratori, o Corridori erano incaricati d'andare a far la scoperta, e che quando eranfi abbattuti in qualche groffa vettovaglia, che non potevano trasportare da se foli al formicajo, rifpedivano tofto messi a recarne avviso alla truppa, che inviava sull' istante degli staccamenti per imposseriarsi del bottino. Non m' impegno a terminare quetto piccolo romanzo; meglia è che dica semplicemente, a che riducasi tutto ciò. D' ordinario le Formiche fieguono molto costantemente i sentieri, che conducono alla loto abitazione, ma sovente accade, che attratte da certi odori, o da altre sensazioni a noi sconosciute abbandonano le strade battute per aprirfene delle nuove dall' uno e l' altro lato. Se una Formica, che infila una di queite nuove ttrade, vien a capitare per accidente in qualche vettovaglia, ne staccarà un frammento, che recarà al formicajo. Ma la Formica, che ha fatta questa fortunata scoperta, lascia delle traccie per ove è passata, che indicano il di lei cammino; quette traccie sono ben tosto riconosciute da altre Formiche, le quali non lasciano di seguirle: la nuova strada diviene sempre più frequentata, ed in poco di tempo arrivano numerose truppe al luogo della feoperta, e si gettan sopra il bottino. Per tal guisa una sola Formica può determinare un gran numero delle sue compagne a recarfi in un dato luogo; fenza che fiavi bifogno di appropriarle un linguaggio, mercè cui annunziar loro la scoperta da se fatta, Basta ammettere, che un'istinto naturale porti tutti gl' individui della stessa società a seguir le traccie, che tutte lasciano per ove camminano. V' ha una quantità di fimili fatti presentatici dalla Storia degli Animali, che spieganfi agevolmente per via di mezzi analoghi e non men semplici, e che sembra volersi rendere inesplicabili a forza di meravigliose falsità, di cui si ha piacere a sopraccaricarle. Abbastanza di vero maraviglioso vi è negli industriosi andamenti degli Animali, perchè un Scrittore sia sicurissimo d'interessare i Leggitori giudiziosi, loro dipingendoli al naturale.

Abbiamo a dolerci, che il celebre LYONET non sia stato egli stesso testimonio di vista de' curiosi andamenti di certe Formiche d' Indie orientali, che ci riferisce sulla testimonian-

#### DELLA NATURA:

piccol favo, composto dall'unione di cellette esagone, che rivolte hanno le aperture perpendicolarmen-

nianza di Persone, che afficura effer degne di fede. Trascriverò il fatto co' suoi proprii termini. " Cuelte Formiche. , (dic' egli ) non marciano mai allo sceperto, ma fi tanno , sempre delle strade a guisa di gallerie per arrivare ai luo-2) ghi che si sono presissi. Occupate in tale lavoro, se in-, contrino qualche corpo solido, che non fia per elle d'una , durezza impenetrabile, lo forano, e si fanno strada at-, traverso il medesimo. Fanno anche di più: a cagion di , esempio, per falire alla sommità d'un pilastro non cam-, minano già lunghello la superfizie efferiore, ma vi forano , un buco al baffo, entrano nell' interno del pilattrato itel-, so, e lo scavano finchè fian giunte in alto. Quando la " materia, attraverso di cui bisognarebbe farsi strada, è , troppo dura, come sarebbe una muraglia, un pavimento , di marmo ec. esse prendono un' altro spediente. Si fanno , lunghesso questa muraglia, o su questo pavimento una " strada a volta, composta di terra, legata mercè d'un , umore viscoso, e quetta strada gli conduce al luogo, ove " intendono di andare. La cosa è più difficile quando trat-, tafi di passare fopra un mucchio di corpi fiaccati. Una ,, via, che non fesse fabbricata a volta che al di sopra, la-" sciarebbe per di fotto troppi intervalli aperti, e forma-, rebbe un cammino troppo ineguale; il che loro non riu-" scirebbe comodo, e però vi trovano provvedimento, ma , con maggior travaglio . Cottruisconfi allora una specie , di tubo, o condotto in forma di doccia, che loro fer-, ve a passare sopra tale ammasso, coprendole nel tempo ", stesso da ogni lato. Persona, che m' ha confermati tutti , questi fatti, mi ha detto d'aver veduto esla medesima, " che molte Formiche di questa specie avendo penetrato in " un magazzino della Compagnia dell' Indie Orientali, ove " al primo piano trovavasi un mucchio di chiodetti di Ga-" rofano, che giugneva fino alla soffitta, eranfi fatte una ,, strada forata e coperta, che aveale condotte per di fopra , a questo mucchio senza toccarlo, sino al secondo piano, , ove avevano forata la foifitta, e guaftato in poche ore , più migliaja di stosse dell' Indie, attraverso le quali eransi , aperto un cammino. Strade di sì penosa costruzione sem-, brano dover costare un tempo eccessivo alle Formiche, che " le fanno; e pure le ne costano aslai meno di quello che ·

" crc-

mente al basso. In ciascuna celletta la madre mette un uovo di neutro, cioè di vespa operaja, giacche nel

" crederebbesi. L' ordine, con cui vi s' impiega una gran moltitudine di esse, fa avanzare il lavoro. Due grosse formiche, le quali verifimilmente sono due femmine, o fors' anche due maschi, poichè i maschi e le femmine sono " d'ordinario più grandi delle Formiche del terzo ordine; , due grosse formiche, dicevo, dirigono il lavoro, e segnano , la strada : Tengon dietro ad esse due file di formiche ope-" raje; quelle d' una fila portando terra, e quelle dell' al-, tra un umore viscoso. Delle due Formiche, che sono più , avanti, l' una poggia il suo pezzo di terra vicino all'orlo " della volta, o del tubo già cominciato, l'altra stempera , questo pezzo, ed entrambe lo impastano ed attaccano in , faccia all' orlo sudetto. Ciò fatto, queste due rientrano , vanno a provvedersi d'altri materiali, e pigliano in sequito il loro potto all' estremità posteriore delle due file. , Quelle ch' erano le prime in ordine appresso le suddette, , tosto che le prime sono rientrate, depositano similmente , la loro terra, la stemprano, l'attaccano in faccia all'or-, lo, o estremità del viottolo, e rientrano per rintracciare , nuovi materiali pel proseguimento dell' opera. Tutte le " Formiche, che sieguono in fila, fanno lo stesso, e per tal n guisa centinaja di Formiche trovano tutta la maniera di , travagliare in uno spazio molto angusto, senza imbaraz-, zarsi a vicenda, e di avanzare la loro opera con sorpren-, dente celerità . ,,

Le fole Formiche di queste grosse spezie alzano sopra i loro sotterranei un monticello rotondo, la di cui base ha talvolta due in tre piedi di diametro, e la quale è formata dall'ammasso d' una quantità poco men che infinità di corpicelli leggieri, ch' esse vettureggiano continuamente con sorprendente dettrezza ed attività. Nel tempo stesso coperchio a guisa di cupola facilita lo scolo dell'acqua, mantiene anche un certo calore nelle gallerie, e procura alle formiche un comodo e piacevole terrazzo, ove amano di radunarsi, ed ove espongono i loro cibi ai soavi infaussi del sole e dell'aria libera. Piccole aperture fabricate quà e là su questa specie di terrazzo, sono altrettante porte, che comunicando dalle interne gallerie, lascian libero alle Formiche l'entrarvi ed uscirne a loro genio. Se venga rovesciato il monticello, e disperdansi anche lontano i ma-

DELLA NATURA:

nel popolo delle vespe, come in quello delle api; i neutri sono incaricati della parte principale dei lavori, e però quì facea mestiere che nascessero i primi per sollevare la madre nelle satiche. Lo fanno effettivamente subito che per le insaticabili premure di lei passati sono dallo stato di verme a quello di mosca. Mettonsi a lavorare nuovi savi

at-

teriali, le laboriose e diligenti Operaje si affrettano a raccoglierli di nuovo, ed a sormarne un monticello simile al

primo .

Ma le Formiche delle piccole spezie non alloggian esse già con sì grande dispendio; il di sotto d' una pietra, un buco d' albero, l' interno d' un frutto dissecato, o qualunque siasi altro corpo cavernoso loro fornisce un donicilio conveniente, e di cui sanno approsittare. Pure ve n' ha di quelle, che si stabiliscono nella terra, e che la Natura ha condannate ad un lavoro ben grande. Deggion esse cavare di sotterranei di più poliici di prosondità, ovvero delle spezie di budella, sovente tortuosissime, che vanno a terminare alla superficie del terreno. In conseguenza hanno molto da scavare, e si occupano in questo penoso lavoro con una premura, una diligenza, un' assiduità, che impegnano non poco lo Spettatore.

Farò osservare altresì, esservi ne' nostri Paesi una grossisfima Formica nera, che non anmassa punto materiali per sormar un monticello, ma che annida nell' interno degli alberi vecchi, o ne' legni marciti, che scava senza intermissione colle sue forti zampe, ne stacca mucchi di segatura, e

vi si fabrica spaziosi alloggi .

Allungarei di troppo questa Nota, se volcsii estendermi su di ciò, che varii Scrittori ci narrano delle samose Formiche di vista del Surinam; delle Formiche della Guinea, che si costruiscono con terra matticata certe capanne di molti piedi di altezza, ed a più stanze; delle Formiche del l'egu, le quali si afficura, che producono la Lacca ec. In maggior parte questi fatti esigerebbero d'essere verificati da Ostervatori migliori di que', che ce gli riferiscono. Non è neppure abbastanza certo, che tutti gl'Insetti presi dagli Osservatori per Formiche col descrivercene gli andamenti, siano realmente tali. Vi sono delle mosche molto somiglianti alle Formiche, e che talvolta hanno potuto indurli in errore.

attaccati al primo con puntelletti a foggia di col-

loncine (1).

Le uova delle femmine, de'maschi, de'neutri vengono deposte nelle cellette dei favi dalla vespa madre, e i figliuoletti che ne nascono sono allevati dalle operaje (2). Arrivati alla perfezione di

mo-

(1) I figliuoletti dalle Vespe erano dettinate ad aver sempre la testa rivolta abbasio, e però le cellette, che loro servono di cuna sono fatte appunto in maniera acconcia a tal uopo. Tutti adunque i Favi sono paralelli all' Orizzonte, e tutte le cellette hanno l'apertura rivolta all'ingiù. Quindi il vespajo è un piccol edifizio a più piani; e siccome la sua forma è ovale, ben comprendesi, che i piani di mezzo hanno più estensione che quelli delle estremità. Il numere di questi piani è di circa dodici in quindici ne' grossi vespaj-Tra ciascun piano gira un colonnato, che lega il favo inferiore al superiore. L'altezza de piani è proporzionata alla statura degli Abitanti. La parte superiore di ciascun favo è un pavimento, su di cui esse camminano comodamente; mentre le cellette non hanno un fondo piramidale, come quelle dell' api, ma solo leggiermente incurvato . L' opera adunque delle nostre Vespe non è tanto geometrica come quella delle Api, nè la deve essere. Ciascun favo non aveva da portare che un' ordine solo di cellette, acciocchè tutte avessero le aperture rivolte al basso. Il numero delle cellette d' un vespajo ascende a più di sedici mila. Ve ne ha di tre grandezze, che corrispondono alla diversità di statura de' tre ordini d' Individui. Le più grandi sono destinate ai vermi, che devono diventare vespe femmine: le più piccole ai vermi, che diverranno Neutri. Questi non si trovano mai frammischiati colle cellette de' maschi o delle femmine, ma occupano da se sole un intero favo. Non è così dell'altre. poichè trovansi spesso distribuite in uno stesso favo.

(2) Non sono i soli Neutri gl'incaricati dell'educazione de'figliuoletti; entrano pure a parte di tali cure non poche femmine. In conseguenza rapporto a ciò diversamente procede la repubblica delle Vespe da que'la delle Api, ove non v'ha che una sola femmina unicamente occupata a produrre le uova. Tra le Vespe hannovi più centinaja di femmine; e ad un di presio altrettanti maschi. Quelti non sono si pigri come que' delle Api; essi hanno alcune piccole funzioni,

che

DELLA NATURA: " 77

mosche, le femmine, e i neutri si esercitano ad ingrandire la nascente città; i maschi non vi con-

che disimpegnano benissimo: ajutano alle Operaje a nettare i favi, ed a trasportare i cadaveri suori delle abitazioni: e questi siano troppo grossi, gli dividono, e gli trasferiscono

un pezzo alla volta.

Si sa, che le Vespe sono frugivore e carnivore; esse cercano con avidità i frutti che abbondano di liquori tiranti al zucchero: fanno una guerra crudele alle mosche, e specialmente alle Api operaje, alle quali portan via il ventre per usurparsi il mele ivi contenuto. Sanno altresì provvedersi di carne ne' macelli, e nelle nostre cucine. Talvolta ne tagliano de' pezzetti grossi al par di esse, e se gli recano nel vespajo, ove ne fanno parte alle loro compagne, ed ai

figli.

V'ha motivo di pensare, che le femmine, e le operaje proporzionino la qualità del cibo all' età de' figliuoletti. Osservali, che non amministrano a' più giovini se non una spezie di liquore, e che danno cibi solidi ai più maturi. Esse distribuiscono loro l' imbeccata a guisa degli Uccelli, scaricando nella bocca a medesimi il cibo, dopo averlo prima digerito in parte. Si veggono i figliuoletti avanzassi suori delle cellette, ed aprir la bocca per riceverla. Possono anche imbeccassi, per così dire, col suscello come gli uccelli. Quando hanno terminato di crescere, coprono essi medesimi la loro celletta con un coperchio di seta, e ben presto vi si trassormano in ninsa.

Ma queste medesime Vespe, che mostrano nella state tanto assetto pe' suoi allievi, e ne prendono si gran cura, gli trucidano poi senza pietà all'approssimarsi de' primi freddi. Recarebbe itupore una tal barbarie, se non si sapesse, che questi primi treddi, i quali fanno perire tanta quantità di Vespe, ucciderebbero infallibilmente i figliuoletti molto più delicati, che le madri-nutrici; le quali però abbreviano i

loro stenti mettendoli a morte.

Quindi il vespajo non è più, che un cimiterio alla fine dell'autunno; ed alcune femmine solamente sfuggono alla generale mortalità. Esse rimangono intirizzite tutto l'inverno senza pigliare verun nutrimento, e, ritornando la primavera, ciascuna delle medesime può divenir la fondatrice d'una nuova republica. Comincia a gettare sotterra i sondamenti d'un favo novello, ne tarda a deporvi le uova,

C116

corrono punto, essendo il primario loro uffizio quello di fecondar le giovani femmine. Hanno però l'incombenza, almeno fino a un certo segno, di provvedere di alimento i giovani allievi. La piccola repubblica va per tal modo giornalmente crescendo, e sul finir dell'estate si è già satta gran città, popolata da più migliaja di abitatori. Il vespajo ha d'ordinario allora quindici in sedici pollici di lunghezza, e dodeci in tredici di larghezza. I favi coperti sono di un denso invoglio di materia fimile a quella, onde sono essi composti, cioè d'una specie di carta formata di legno guasto; è questo invoglio è come il recinto della città (3).

CA-

che sono tutte prolifiche, poichè dessa era già stata secondata da un maschio sul finir della state; secondocchè gli amori delle Vespe non sono equivoci a guisa di que' dell' Api, ed è provato mercè le Osservazioni del loro più illustre Istorico (Mr. di REAUMUR), ch'esse accoppiansi come la

maggior parte delle Mosche.

(3) Gran Minatrici sono queste Vespe, di cui abbozzo la Storia; a meraviglia sauno scavar la terra, e farvi uno spazioso sotterraneo per ivi collocare comodamente il loro vespajo. Pure trovano talvolta la maniera di minorar notatabilmente questo laborioso lavoro prosittando destramente de sotterranei scavati dalla Talpa. Una galleria più o meno lunga, più o meno tortuosa conduce alla porta della piccola città sotterranea; e quelta viene ad essere una strada battuta, che gli Abitanti sanno sempre ritrovare, ed il di cui ingresso imita quello d'una tana di Coniglio.

Quelta gran cavità, che le Velpe si scavano a un piede, o un piede e mezzo sotterra, è attissima a porli al coperto degl' insulti de' loro memici, ed a sottrarli agli sguardi de' curiosi; ma essa non è il vero invoglio del favo, voglio dire, che questo non è immediatamente appoggiato alle parcti della cavità. L'architettura delle nostre Vespe non è tanto semplice, e suppone delle viste; il di cui adempimento richiede un lavoro di tutt' altro Genere, e che eccita la no-

#### CAPITOLO XXIV.

I Calabroni, ed alcune altre specie di Vespe.

Calabroni, che appartengono al genere delle Vespe, e che le superano tutte in grossezza,

stra meraviglia, allorchè veniam a scoprirlo. L' acqua delle pioggie, che a poco a poco penetra la terra, arrivarebbe sino ai savi, e la Vespe hanno gran interesse di prevenir questo accidente. Sono però state istrutte a dare ai loro savi un' invoglio particolare, che gli preservi dall' umidità. Esso è composto d' una moltitudine di piccole volte collocate le une sopra l'altre, e le une accanto all'altre, e che sormano unitamente un recinto di circa un pollice e mezzo di grossezza. Quantunque tutte le volte non siano che d' una carta grigia molto sina, pure non lasciano di corrisponder benissimo al divisato sine, mercè l' ingegnosa loro costruzione. Già si comprende, che l' umidità, penetrando taluna delle volte superiori, assai meglio verrà in tal guisa ad essere arrestata dalle volte inferiori, di quello cse potesse fare un semplice massiccio della stessa grossezza; e ciò precisamente perchè, non essendo gli strati di carta applicati immediatamente gli uni su gli altri, gl'intervalli, che rimangono tra di essi, oppongonsi ai progressi dell' umidità, e ne facilitane ancora l' evaporazione.

Le cellette, e le colonne sono fatte della stessa materia che le volte. Le Vespe non fabricano che in carta. In ogni tempo esse hanno saputa l'arte di fabricarla, e dalle medesime avrebbero potuto apprender gli Uomini, molti secoli pria, quelle sì utili maniere, di cui si gloriano i nostri moderni. Su i vecchi legni stati lungo tempo espossi all'azione del sole e della pioggia, e che sono stati in certa maniera macerati, le nostre industriose mosche vanno a provvedersi della materia, di cui sabricano la loro carta. Co' proprii denti ben affilati ne staccano minute sila, che mettono in faldelluccie, e riducono a poco a poco in molle passa macinandole, ed umettandole nella loro bocca. Ne sormano gomitoli rotondi, che trasportano alla loro abitazione; ivi le stendono in sottili laminette valendosi a tal'uopo de' loro

za, non posseggono allo stesso grado di perfezione, che le Vespe sotterranee, l'arte di fabbricar della carta con de' fram nenti di legno vecchio; ma quella, ch'esse fanno è grossolana, densa, e molto fragile. Questa non è composta, che di segatura di legno marcio, di cui ritiene anche il colore. Per altro l'architettura de Calabroni rassomiglia molto a quella delle Vespe, che fabricano sotterra; ma le colonne, che softengono i Vespai sono più alte, e più massicce, e quella di mezzo oltrepassa tutre l'altre in grossezza. Ricoprono altresì i Calabroni i loro vespai d'un invoglio di carta, al quale danno ad un dipresso la forma di una campana, o di un capitello rotondo. Sogliono attaccare i loro favi ne' granaj, nelle fabriche diroccate, ed il più spesso ne'vecchi tronchi d'albero ove ne allargano le cavità coll'ainto delle forti loro tanaglie alle quali il legno non sa refiftere.

. Ma tutte le Vespe non hanno in uso di nascondere i loro nidi, come le Vespe sotterranee, ed i Calabroni: sonovi delle piccole specie di queste mosche industriose, che fabbricano allo scoperto. Tutte coftumano formare delle società poco numerose, sopra le quali è facile far l'opportune osservazione. Esse appiccano il loro nido ad un sottile ramo d'albero, o d'arbufto; e la carta di cui lo formano non è meno fina di quella delle Vespe sotterranee, e ne ha similmente il colore: penetra-

denti, e deile loro gambe; el appunto mercè un prodigioso numero di tali laminette costruiscono le belle Opere, ove brilla tanta industria. Arrischiarò forse di passar io stesso per un Romanziere, se aggiungo, che i nottri ingegnofi Architetti hanno l'attenzione di dare alle colonne molto maggior folidità, che al resto dell' Opera, e che hanno l'avverrenza di a largarne la base ed il capitello, perchè possano meglio abbracciare le parti dell'edifizio, che denno softenere.

DELLA NATURA.

81

trarebbe dunque facilmente la pioggia entro di esso; se le nostre accorte Operatrici non avessero la precauzione di garantirnelo. Non sono uniformi i metodi di tutte le specie a questo proposito; ma tutti però conducono benissimo al divisato oggetto. Alcune ricoprono il loro vespajo d'un grandissimo numero di fogli di carta, disposti a qualche intervallo; e che imiterebbero perfettamente le bocche della rosa se ne avessero i bei colori. Sono questi i più graziosi lavori di tali piccole Vespe, che imitano così bene la rosa di cento foglie. Altre Vespe, non sapendo dare una coperta a' loro vespai, vi suppliscono beniffimo attaccandoli al ramo maniera, che il piano ne rimanga quafi verticale: per tal divisa l'asse delle cellette viene ad essere orizzontale, e la pioggia non penetra nelle loro aperture. Ma i nostri piccoli Architetti non fi restringono a questa sola precauzione, hanno cura altresì di voltare la facciata del vespajo ove fi trovano le aperture delle cellette, verso il Settentrione, o verso l'Oriente, ed inoltre è ben da notarfi, che hanno per uso più costante di dare al vespajo medesimo una vernice impenetrabile all'acqua.

# CAPITOLO XXV.

# Le Vespe cartolaje :

E Vespe de'nostri paesi, ancorche le più eccellenti nell'arte di fabricar la carta, ci sembreranno semplici Scuolare, se le paragoniamo alle Vespe cartolaje del nuovo Mondo, le di cui opere in questo genere, non la cedono in bellezza a quelle de'nostri più bravi Artesici. Il nome, che si è dato a tali Vespe così singolarmente industriose, indica di già ch'esse non tra-

vagliano se non in cartone (1). Conviene ripeterlo; ciò ch' esse sanno fabricare ha una bianchezza, una forza, ed una pulizia, che non si può a meno di restarne maravigliati. Le nostre valenti operatrici non sono meno eccellenti nell'arte di fabbricare, o d'impiegare il loro cartone, che in quella di formarlo. Costruiscono elleno stesse la cassetta, ove collocano i loro vespai, e questa cassetta e una specie di sciame di cartone in forma di campana, più o meno allungata, o più o meno allargata, ch' esse sospendono solidamente per mezzo della sua estremità superiore ad un tronco di albero. Vi sono di queste campane che hanno più d'un piede, e mezzo di lunghezza. L'apertura dello sciame vien chiusa da un coverchio convesso del medefimo cartone; ma le Vespe in un lato del coverchio stesso lasciano una piccol'apertura rotonda, ch'è la sola porta, onde entrasi nella cassetta. I vespoli, che ne occupano l'interior parte, sono distribuiti per piani come quelli delle nostre Vespe sotterranee: ma non vengono sostenuti da colonne: formano un corpo stesso collo sciame, e poggiano immediatamente alle sue pareti. Non è il solo fondo delle cellette, quello, che formi la soffitta, o parte superiore del vespajo, su di cui passeggiano questi animaletti; essi costruiscono un vero solajo ben connesso, sotto il quale fabricano le cellette, le di cui aperture per tal guisa vengono ad esser rivolte in basso. Le soffitte, ove i vespai non sono posti in piano hanno per di sotto la stessa convessità, che il coverchio il quale chiude lo sciame. Non è fuor di proposito lo scoprire il motivo di questa convessità: ciascun solajo, o ciascun vespajo è stato pur esso un coperchio; perchè le nostre prudenti cartolaje voglion far sì, che lo

<sup>(1)</sup> Queste mosche portano altresi il nome di Vespe di

sciame sia sempre chiuso allorchè esse travagliano alla costruzione delle celle. Si figuri questa cassetta quanto non contiene ancora, che due favi: ella è molto corta, e le Vespe lavorano per allungarla, ed augumentare il numero de'vespai. Per clò eseguire prolungano esse le estremità dello sciamo, e poi dalle parti opposte degli orli allungati vanno stendendo un nuovo coperchio convesso al di sotto a guisa del precedente, il qual precedente, formato che sia il secondo, non resta più un coperchio, ma è divenuto un nuovo solajo, su di cui le Vespe si accingono a fabricare delle nuove celle. Questo solaio conserva l'apertura rotonda, che da prima serviva di porta per l'ingresso nello sciame, e che poi dopo forma una porta di communicazione da un piano, all'altro. Quindi ciascun piano, o appartamento ha la sua porta perchè ogni solajo in sua origine fu un coperchio, overo un fondo di alveare.

Le cellette delle Cartolaje sono esagone, come quelle di tutte le altre Vespe, e servono alli stessi usi. Allorchè i vermi, ch'esse vi nutriscono, sono giunti alla loro perfetta grossezza, questi addobbano la loro casella di seta e la chiudono con un coperchio dello stesso drappo. Sonovi pure tra le Cartolaje tre sorte d'Individui, ma non si sa ancora, qual parte prenda ciascuna sorta ai lavori dell'alveare. E' verifimile, che la qualità del legno, di cui si servono le Cartolaje, influisca alla bellezza del loro cartone, e le lezioni, ch'esse ci danno in questo genere, potrebbero divenirci tanto più utili, giacche i nostri stracci bastano appena al prodigioso consumo, che si fa giornalmente di cartoni e di carte. Queste Mosche, e le altre Vespe, che vivono in società, sembrano invitarci ad imitare i loro andamenti, tentando se possa riuscirci di fabbricar carta col legno e colle corteccie. Molti altri ufi degli Animali ci forniscono interes-

F 2

santi istruzioni, alle quali non prestiamo l'attenzione che meritano (2).

#### CAPITOLO XXVL

# Le Api.

IL governo dell'api partecipa più del monarchico che del repubblicano. Una sola mosca regola il tutto. Cotal mosca non solamente è la regina del popolo; ma a tutto rigore ne è anche la madre. Di trenta in trentacinque mila mosche, onde un alveario è sovente composto, la regina è la sola che genera. Da questa prerogativa più reale di molto che quelle, che distinguono i Sovrani, deriva lo sviscerato affetto, che a lei porta il suo popolo. Quafi sempre è circondata da una corona. di api; che unicamente si trattengono per prestarle qualche servigio. Le une le presentano il mele. le altre passano leggermente replicando lo stesso atto più volte, la loro proboscide sul corpo di lei per istaccar tutto ciò che potesse imbrattarlo. Quando ella marcia, tutte quelle che sono sul cammino si mettono in ordine per darle luogo. Sanno, o pare che sappiano, che tal marcia ha un oggetto importante, quello cioè di accrescere il numero de' cittadini .

Di fatto cerca allora le cellette destinate a ricevere le sue uova. Queste cellette, come quelle delle vespe, sono di figura esagona, ma il loro

fon-

<sup>(2)</sup> Un bravo Osservatore Mr. SCHÆFFER ha usata ogni diligenza per mettere in pratica le vedute veramente utili propotte da Mr. de REAUMUR nella sua interessante Storia delle Vespe, e benissimo gli è riuscito di far varie sorte di carta con legno, o scorze di diverse spezie di piante. Me ne ha spedite alcune mostre, che san vedere mosto bene, quanto potrebbe promettersi da' mezzi per esso sperimentati.

fondo ha una forma più fina; poichè in vece di essere pressochè piano, egli è pramidale, e formato di tre rombi fimili ed eguali, e le sue proporzioni sono tali, che abbracciano queste due importantissime condizioni; la prima di dare alla celletta la maggiore capacità, e la seconda di esigere il meno di materia che è possibile per la sua costruzione.

L'architettura delle api supera eziandio quella delle vespe nella disposizione de' favi, non avendo essi presso queste che un ordine solo di cellette; laddove presso quelle l'ordine è raddoppiato èd il terreno meglio distribuito. Il fondo sa che le une si appoggino contro le altre, di maniera che l'apertura di quelle di un ordine risguardi nel lato opposto a quello, verso cui quelle dell'altro ordine sono rivolte (1). Il loro asse è parallelo all'orizzonte, e il savo che compongono gli è perpendicolare. Tal posizione direttamente contraria a quella dei savi delle vespe determinata viene da circostanze particolari, da cui dipende la conservazione de' figli (2).

So-

<sup>(1)</sup> Molto impersetto è ciò, che dico qui intorno la costruzione delle cellette. Le cellette, che occupano le due
fascie d'uno stesso assono bensì appoggiate le une contro le altre co'loro fondi; ma questi sondi non sono piatti,
o alquanto rotondi, come ne' favi delle Vespe; essi sono piramidali e formati di tre piccoli pezzi a rombri uguali e simili. Questa sigura piramidale sa sì, che i sondi delle cellette delle due sacce opposte del savo si adattino in maniera
le une contro l'altre, che non lascino tra di esse alcun vuoto. Lo stesso avviene de' corpi delle cellette: la loro sigura
esagona sa pure in guisa, che si applicano le une alle altre
immediatamente, senza che rimanga tra di esse verun' in
tervallo.

<sup>(2)</sup> I tre ordini d'Individui, che compongono la società delle Api, differiscono in grandezza. I maschi sono i più grossi, e rassonigliano molto ai Fuchi o Calabreni, il che ha:

Sono i neutri o le api operaje, che lavorano questi favi, ne' quali riluce sì fina geometria. Van-

ha loro fatto dare il nome di Falsi-Fuchi, o siano Pecchioni. Le femmine, meno grosse de'maschi, hanno il ventre più allungato, e le ale più corte in proporzione del corpo. I Neutri sono meno lunghi delle femmine, meno grossi e meno vellutati de' maschi, ed in essi non si scoprono parti distintive di sesso.

I vermi, onde provengono questi tre ordini d' Individui, differiscono altresì per la loro flatura, ed esigono d'esser allevati in cellette di capacità differente: e quindi le Operaje ne costruiscono tre ordini. Le cellette destinate ai Maschi, ed ai Neutri sono sempre esagone; ma quelle de' maschi sono più grandi di quelle de' Neutri in un rapporto determinato alla differenza di statura di que' due ordini d'Individui. Ma le cellette destinate a' vermi, che devono divenir Regine, non differiscono solamente dall' altre in grandezza ma anche per la forma, per la positura, e per la quantità di materia impiegata nella sua costruzione. Quando le Operaje fabricano tali cellette, non fieguono già le regole ordinarie della loro architettura: non più le fanno a loggia di tubi esagoni, bensì a foggia di bottiglie, o di matraccio (vafo da lambicco) col ventre molto gonfio, e rivolto insù. Queste singolari cellette pendono dal lembo inferiore del favo, come le stalattiti pendono dalla velta di una caverna. Esse sono sì massiccie, che la quantità di materia impiegata a costruirne una sola bastarebbe a formare cento o 150. cellette ordinarie. Qui adunque non usano le Operaje quel risparmio, che si fa tanto ammirare nell'altre lor Opere. Ho detto, che le reali cellette sono verticali: la loro apertura è sempre rivolta all' ingiù, come nelle cellette delle Vespe: il verme, che ivi alloggia, ha pur esso la testa costantemente rivolta all' ingiù dopo esser cresciuto in maggior parte; ma ne' primi tempi è ravvolto sopra se itello a guisa di cerchio, come i vermi comuni.

Ecco ciò, di che aveaci istruiti Mr. di REAUMUR circa i tre ordini di cellette, che costruiscono le Api. Ma un Coltivatore di Lauter nel Ealatinato, Mr. RIEM, m'ha comunicato in quello particolare de nuovi fatti, che mi assicura aver ben offervati, e ch' erano stuggiti al principale Storico delle Api. Ello ha veduto, che le Operaje allevano de' vermi comuni nelle vecchie cellette reali, e che giammai non

no elleno a raccoglierne la materia su i fiori, e la cera formata viene dalle polveri delle stamigne. Preparano queste polveri, e le digeriscono; ne fanno degli ammassi negli alveari, che servir debbono o per formar nuovi favi, o per provvedere al loro sostentamento.

Nel mentre che una parte dell'api resta impiegata a raccogliere la materia della cera, a prepararla, e a riempirne i magazzini, altre api si esercitano in differenti lavori. Le une mettono in opera la cera, e ne costruiscono le cellette; le altre puliscono il lavoro, e lo perfezionano, queste fanno su i fiori un'altra specie di raccolta, cioè quella del mele, che depongono poscia nelle cellette per i bisogni d'ogni giorno, e per quelli della cattiva stagione; quelle chiudono con un coperchio di cera le cellette contenenti il mele, che deve conservarsi in inverno, la qual precauzione ne previene l'alterazione. Alcune danno a mangiare ai figliuoletti, altre mettono un coperchio di cera alle cellette di quelli, che vicini sono a trasformarsi, affinche far lo possano con ficurezza. Le une turano con una specie di pece le più piccole aperture dell'alveario, dentro alle quali fi potesse infi-nuare l'aria, o i piccoli insetti. Le altre in fine trasportan fuori i cadaveri, che corrompendofi infetterebbono l'alveario: que cadaveri che per la grossezza non si possono condur via, coperti sono da un denso invoglio di cera, o di gomma, sotto cui possono corromperfi senza cagionare il minimo incomodo.

4 A ren-

ne allevano nelle regie cellette fabricate di nuovo. Afferma pure, ch' effe allevano altresi de' vermi di Pecchioni in alcune cellette comuni, che hanno la cura di allargare per proporzionarle alla statura de' Pecchioni; ma che i vermi, che devono divenir Reine, non ponno esser allevati, che nelle cellette reali.

A render più facili questi diversi lavori le operaje si danno la cura di lasciare tra i favi alcuni spazii, che sono come tante strade di larghezza proporzionata alla struttura dell'api; sanno eziandio aprir certe porte a ciascun savo mercè cui declinano i rigiri.

La regina anima le operaje colla sua presenza; come si può vedere evidentissimamente. Imperocchè se dividerassi uno sciame, la parte che rimarrà priva della regina perirà senza costruire la minima celletta; e all'opposito l'altra parte, su cui regnerà la regina; riempirà l'alveario di favi, e di provvisioni d'ogni maniera (3).

Il lavoro delle operaje d'ordinario è proporzionato al numero dell'uova, che dee far la regina. Quindi quanto maggiore è la sua fecondità, tanto più grande si è il numero de'favi, che si costrui-

scono dalle api.

Inutilmente per altro si tenterebbe di far costruire ai neutri maggior numero di favi coll'introdurre nell'alveario più regine, poichè le soprannumerarie ben presto sarebbero uccise, non permettendo la costituzione della società che una sola regina.

I maschi incomparabilmente meno numerofi dei neutri, ma però numerosiffimi per una sola femmina, non s'interessano punto in ciò, che fi lavora nell'alveario: tutta loro occupazione fi ristri-

gne

<sup>(3)</sup> Ciò non si avvera, che d'uno sciame, che dividasi a suo uscire dalla cassetta-madre, o d'uno sciame, che non abbia ancor lavorato. Mr. di REAUMUR ha bene provato, che in tal caso la parte rimasta priva di Regina non costruisce favi di sorta alcuna. Ma non accadrebbe già lo stesso d'uno sciame, che si privasse della sua Regina, ma lasciandogli de' savi, ove si trovassero uova e vermi; poiche questo non cadrebbe punto nell'inazione, ma ben presto arrivarebbe proqurassi una nuova Regina.

DELLA NATURA: 89

gne alla fecondazione, anzi non vi si applicano che stentatamente. Egli è mestieri che la regina li prevenga, e che metta in moto con reiterate carezze quel maschio, che ha scelto. Altrove veduto abbiamo (4) che questo rovesciamento d'ordine generale è appoggiato a ragioni prudentissime. I maschi sono nudriti e curati fino al mese d'Agosto, nel qual tempo divenendo inutili e nocivi, sono interamente distrutti dai neutri. Temerebbero nel conservarli di non sosserire la fame nel verno (5).

Ritornando la primavera ricompariscono però dei maschi nell'alveario; anzi molte femmine (6),

e i

(4) Part. VIII. Cap. VII. Consultifi specialmente la Nota 5. ove accenno la nuova froperta fatta in tale proposito, e che rende più che dubbia quest' incontinenza della Regina del-

le Api.

(6) Se giudicar si volcsie del numero delle Regine, che nascono in primavera da quello delle regie cellette, che costruite vengono dalle Operaje, questo numero sarebbe assa considerabile, comunque molto inferiore a quello de' due al-

<sup>(5)</sup> I più celebri Storici delle Api afficurano concordemente. che le Operaje uccidono i Maschi, o Pecchioni . In particolare Mr. di REAUMUR parla di queste esecuzioni de' Neutri, come d'una strage, d'una terribile carnificina, d'un orribile ammazzamento. Nondimeno posso assermare, che avendo esaminato colla maggior attenzione i cadaveri di quelti maschi, ch' erano stati in tal guisa sacrificati, non ho potuto scoprirvi il menomo indizio di ferita: ed essi erano tutti ben' interi. Ho veduto e riveduto più volte due o tre Neutri, che montavano sopra il corpo di un maschio, sembravano volerlo sterminare, e nondimeno non gli facevano alcun male. Anzi neppur esso sembrava mettersene molta pena, e non lasciava di camminare con pallo tranguillo fopra i tavi traendo seco questi Neutri incomodi. Talvolta pure avrebbe potuto presumersi dalla maniera, onde questi diportavansi, che piuttostocchè far violenze per tal guisa ai maschi, gli accarezzassero. Ciò non ostante osservavo, che tutt' i Maschi venivano scacciati a poco a poco dal di sopra de favi, e ridotti a ritirarsi in un cantone della cassetta, ove se ne morivano di fame.

e il numero de'neutri cresce altresì giornalmente: L'eccedente fecondità della regina somministra sì

numerosa generazione.

Esce in fine dell'alveario uno; o più sciami, ciascun de'quali ha alla testa una regina. Queste sono colonie, che vanno a cercare altrove uno stabilimento, che trovar non saprebbono nella metropoli, troppo aggravata di abitatori.

## CAPITOLO XXVII.

Continuazione dello stesso Argomento.

Idee sul regolamento delle Api.

D spettacolo di un alveario di api è senza fallo uno de'più belli che possa offrirsi agli occhi di un Osservatore: vi regna un'aria di grandezza che fa stordire. Non ci stanchiamo di contemplare queste officine, ove migliaja di operaj sono incessantemente occupati in diversi lavori. Sopra tutto sorpresi siamo dalla regolarità, e precisione geometrica del lavoro. Facciamo altresì le maraviglie nel vedere i magazzini riempiuti dell'occorrevole pel mantenimento della società nell'invernale stagione. Ci arrestiamo pure giocondamente a considerare i figliuoletti nelle lor culle, e ad osservare le tenere premure, che hanno per loro le madri nutrici (1).

Ma

tri ordini d'Individui. Mr. di REAUMUR ha noverate fino a quaranta cellette reali in alcune cassette. Ma generalmente non se ne contano più di tre o quattro per ciascuna cassetta.

<sup>(1)</sup> Le Operaje hanno cura di appropriare il cibo all'età del verme: anzi l'appropriano pure al fesso. Questo cibo è sempre un liquore denso, ovvero una specie di pappa bian-

DELLA NATURA.

Ma ciò che fa arrestare gli occhi di sutti si è. la regina: la lentezza, quasi dissi, la gravità del suo andamento, la sua statura preseribile a quella delle altre api, e sopra tutto la specie di omaggi, che queste le rendono, ce la fanno agevolmente distinguere. Appena creder possiamo a nostri occhi, allorchè osserviamo le attenzioni, e le premure dei neutri per l'annata regina. Ma la sorpresa cresce di molto nel vedere queste mosche si laboriose ed attive lasciare affatto il lavoro, e perire spontaneamente, prive essendo della regina (2).

Per qual segreto legame, per qual legge superiore a quella, onde ogni individuo provvede alla propria conservazione, sono le api affezionate alla regina a segno di negligere assolutamente la premura della propria vita subito che vengono da lei separate? Cotal legame, cotal legge sembra non essere altra cosa che il gran principio della conservazione della specie. I neutri non generano (3),

ma

chiccia, di cui il verme è circondato, e su la quale morbidamente riposa. La pappa, che vien amministrata a' vermi comuni è poco meno che infipida; quella all' opposto, che amministrasi ai vermi, che devono divenir femmine o Regine, ha un gusto un pò inzuccherato, misto di sapor di pepe e di agro: direbbesi, che le Provveditrici vogliono che sia una specie di condito ragù. Una non prevveduta e modernissima scoperta rende importante quest' Osservazione, come vedrassi ben tosto.

<sup>(2)</sup> Consultisi la Nota 2. del capitolo precedente.

<sup>(3)</sup> Varii Coltivatori Tedeschi afficurano positivamente, che i Neutri non sono veri neutri, ma che appartengono al sello semminino; che fanno uova, e ciò che non è menositrano, che da queste uova non escono mai se non pecchioni. Mr. RIEM è uno di quei che credono, essersi meglio afficurati del fatto; è scrivevami anzi d'avere scoperta un evaja in due Neutri. Ma i fatti, su cui si appoggiano que-

ma sanno che la regina ha questo potere, e perciò per ricever le uova che si prepara a deporre, lavorano quelle cellette, le cui proporzioni tanto ammiriamo. La natura gli ha sì interessati per i sigli, che nascer ne debbono, come ha interessate le madri degli altri animali in savore de' loro sigliuoli.

Ma mi fi dimanderà di nuovo come mai la sola presenza della regina eccita ella le api al lavoro, impegna le une ad alzar le cellette, queste a raccoglier la cera, le altre a raccogliere il mele ec.?

Nascerebbe mai ciò da qualche impressione puramente sisca? Le uova di che ha pieno il corpola regina, farebbono mai impressione sull'api mer-

cè

sti Coltivatori, non mi pajono assai decisivi, nè essere stati veduti assai bene ed assai sovente, perchè in buona logica possa contarvisi sopra . SWAMMERDAM; quel grand' Anatomico, che con tanta destrezza e pazienza aveva fatta l' incisione di tutte tre le sorte di Api, riguardava le Operaje come veri neutri, perchè sempre erangli sembrate totalmente prive degli organi relativi alla generazione. Mr. di REAU-MUR ne avea giudicato nella ttessa maniera. E' facile il sorprender la Regina nelle cassette fatte co' vetri, mentre è occupata nel lavoro di metter giù le uova: si vede successivamente per più settimane deporne centinaja in altrettante cellette; ne mai alcun Osservatore è giunto a sorprendere una sola operaja nello fresso lavoro, benchè le Mosche di quella sorta sieno a più migliaja. In oltre, perchè mai le ovaje dell' operaje non conterrebbono elleno che sole uova di maschi, quando, secondo l'opinione di tali Coltivatori, esse sono tutte vere femmine, come le Regine? Perchè parimenti il numero de Pecchioni sarebb' esso tanto inferiore a quello delle operaje? Ma, s'egli è vero, come accerta un' Offervatore Inglese, (Mr. Needham) che v'abbiano nelle cassette alcune Regine di statura non men piccola che le operaje, probabilmente queste picciole Reine ignore a' nottri Coltivatori, sarebbero state delle, che avrebberli indotti in errore, e che avrebbero generato que Pecchioni, ch'essi han creduto provenienti dalle Operaje.

DELLA NATURA.

cè l'odorato, o qualch'altro senso a noi sconosciuto? Checche sia di tal conghiettura, sembra non doversi supporre che la presenza della regina faccia diverse impressioni su diverse api, determini le une a lavorar le cellette, altre à raccoglier la cera, altre il mele ec. Una è l'impressione di che parliamo, la quale determina le api al lavoro; ma questo è differente a tenore delle circostanze particolari, in che trovasi ciascun'ape: per esempio un'ape esce dall'alveario, non v'è luogo di credere che lo faccia con disegno determinato di raccorre la cera piuttosto che il mele, ma si abbatte in un fiore, che abbonda di polveri di stamigne, e che è povero di mele. Caricasi adunque l'ape di cera. Di fatti fi osserva che tal raccolta fassi principalmente il mattino. Allora le polveri delle stamigne non sono ancora disseccate dal caldo del sole, ma conservano certa umidità, che ne lega i granellini, e che facilità per tal modo la collezione, e il trasporto. All'opposito essendo il mele un sugo, che stilla da' fiori mediante l'azione del Sole, essi ne danno assai poco il mattino: il meriggio è un tempo più favorevole a tal raccolta; e però allora poche sono le api che ritornano all'alveario cariche di cera, ma le più vi arrecano il mele. Ma donde nasce che le api senza regina si lascian morire per mancanza di nutrimento? Come dimenticano mai a tal segno la cura della propria lor vita?

Se più non lavorano favi, si vede qualche ragione di ciò; ma almeno potrebbero esse andar in cerca di mele, e di cera su i fiori per provvedere

all'attuale loro sostentamento.

Quì la cagione finale salta agli occhi: la conservazione della specie interessava più la natura che quella degl'individui: nel presente caso quella non potendo aver luogo, questa diveniva inutile. Quanto alla cagione efficiente non è sì facile il-

capirla. I neutri sarebbono egli affatto privi del sentimento della fame? sarebbono forse eccitati a raccogliere la cera, ed il mele, e a mangiarne per la sola impressione gioconda, che la presenza di questa materia su i fiori producesse nel loro organo? questa sarebbe cosa singolarissima, essendo la fame un sentimento comune a tutti gli animali, o almeno sembrando esser tale. Egli è un mezzo saviamente stabilito a prevenire la distruzione degl'individui, e che gli eccita a riparare le continue perdite cagionate dalle differenti evacuazioni. Ma nella scelta del presente mezzo dar si potrebbe, che la natura proposta non si fosse per oggetto principale la conservazione degl'individui, ma piuttosto come artefici della generazione, o conservatori della specie. Di fatti ne'quadrupedi, negli uccelli, ne' pesci, ne' rettili, e quasi in tutti gl' insetti ogni indivuo è maschio, o femmina, o ha l'uno e l'altro sesso, come si è il lombrico terrestre, la lumaça ec. In tal caso, come apparisce; la conservazione della specie dipende immediatamente da quella degl' individui. Non è così parlando delle api, poichè il maggior numero delle componenti la medesima società è sprovveduto di sesso, e non concorre alla conservazione della specie che in qualità di causa secondaria. Non dovrebbe adunque parere improbabile che i neutri fossero privi del sentimento della fame. Ben si vede che la regina, ed i maschi non potrebbero andarne esenti, e in fatti mangiano essi spessissimo.

Ma se i neutri sono destituiti del sentimento della same, che gli avvisa di riparare le sorze abbattute dalla fatica, e dalla traspirazione? I neutri, che hanno alla testa una regina, sono eccitati al lavoro dalla presenza di lei. Non saprebbero dar opera ai diversi lavori, che loro incombono, senza avere spesse occasioni di prendere nutrimento. La ragione si è che indipendentemente dalla gio-

DELLA NATURA:

DELLA NATURA. 95 conda sensazione, che può nascere dall'azione dela la cera, e del mele sull'organo dei nentri, tali materie necessariamente passar debbono per lo stomaco loro, digerirvisi, e prepararvisi prima di esser deposte nell'alveario per servire agli usi, cui sono destinate.

Mi si obbiettera per ventura che strano sarebbe. che negl'individui della medesima specie ve ne avesse alcuni, che dotati fossero di un sentimento. che non riscontrasi negli altri. Ma non è egli egualmente strano che tra i medesimi individui ve ne sieno alcuni provveduti di quegli organi, che non si ritrovano negli altri? Le api operaje hanno diverse parti, di che la regina, e i maschi son privi; e questi pure ne hanno alcune, che non se osservano nelle operaje. La destinazione non essendo la stessa per tutti gl'individui, i mezzi che vi corrispondono necessariamente esser debbono diversi.

La presente conghiettura rafforzata viene da un' altra riflessione. La fame è un sentimento pressante, attivo, inquieto. I neutri privi di regina cadono in una specie di sopore, che degenera in morte. Se nel mezzo di questo letargo si dà loro una regina, subitamente si risvegliano, e ripigliano

l'abbandonato lavoro.

Sul riflesso di scoprire la legge fondamentale del governo delle nostre mosche repubblicane erasi diviso uno sciame in due parti pressochè eguali, ed erafi sempre osservato che le api senza regina non costruiscono favi (4). Tale sperienza era già sommamente decifiva; ma restava a tentarne un' altra confistente nel dividere un alveario ben provveduto di favi, di abitatori, di prole, e di osservare con diligenza quanto fosse per accadere nella parte dell'alveario, che era senza regina. Sarebbevi

<sup>(4)</sup> Consultisi la Nota 3. del Cap. XXVI.

Imogo a conghietturare che i neutri seguitasserò ad occuparsi nell'educazione de' figli, e che non lasciassero di agire, finchè questi giunti non fossero allo stato di mosca (5).

Con

(5) L'esperienza, che proponeva qui, ovvero una assaissimo analoga è itata ripetuta una quantità di volte da un' abile Cottivatore della Lufazia, e gli ha profittato una scoperra, che ha fatto strepito tra i Naturalisti: scorgesi bene, che intendo parlare di quella del fu Mr. SCHIRACH, di cui ho dato altrove il dettaglio a tenore delle lettere da esso indirizzatemi. Risulta da numerofi fuoi esperimenti replicati in diverse stagioni, e che sono stati dappoi ripetuti da altri Coltivatori, che se rinchiudansi in una cassetta vuota alcune centinaje d' Api operaje affieme con un piccol favo, che contenga de' vermi comuni nati di tre o quattro giorni, le operaje sapranno proccurarsi una o più Regine, trasformando, per così dire questi vermi comuni in vermi reali . Esse giungeranno al loro intento distruggendo le cellette comuni, ove fono alloggiati, fabricando in loro vece slelle cellette regie, ed amministrando ai vermi i cibi adatti à quelli, che devono diventar Regine. (Not. 2.) Siccome quelta curiosa sperienza ripetesi giornalmente nella Lusazia e nella Sallonia da Coltivatori d'ogni ordine, ed anche da semplici Contadini, che l'usano come un mezzo facilissimo di moltiplicare a loro arbitrio gli sciami, sembra che non si possa più dubitare di una tale specie di trasformazione de' vermi comuni in vermi reali : almeno il fatto sembra solidamente stabilito a giudizio de' più assidui Coltivatori d' Alemagna. Esso è stato pure confermato da un' Osservatore Inglese, che ha arricchita la Storia delle Api d'un'altra scoperta, di cui parlerò fra poco. Nondimeno un celebre Naturalista (Mr. NEEDHAM) che non aveva avuta disficoltà di ammettere la trasformazione di un Vegetabile in animale, e di un' animale in vegetabile, è insorto con calore contro la scoperta dell' industrioso Schirach, che ha paragonata a quella del dente d'oro, La conversione di un verme comune in verme reale gli è parso che sia uno sconvolgi-mento della sana Fisica. Egli preserisce dunque l'ammettere, che la regina deponga indifferentemente tre forte d'uova nelle cellette comuni, e che sian desse poscia le Operaje, che distribuiscanli ad una ad una nelle cellette adattate ai vermi

#### DELLA NATURA.

mi a far un cambio reciproco deil'alveario, e dei T. III.

che devono schiuderne. E pure in seguito delle sue proprie Osiervazioni il migliore Storico delle Api, (Mr. di REAU-MUR.) aveva detto, ,, che la Regina non manca mai di , situare in una piccola celletta l' uovo, che produrrà un' , Ape operaja; in una celietta esagona più grande l' uovo , che darà un maschio, ed in una cella reale l'uovo più prezioso, da cui uscirà il verme, che diverrà Regina. Ma quando vera fosse l'opinione dell'accennato Naturalista, potrebbe sempre olbiettarfegli, esser cosa ben singolare, che nelle sperienze si spesio ripetute dai Coltivatori della Lusazia, fi fosse trovato appuntino ogni volta un verme reale tra il piccol numero di vermi di tre o quattro giorni, che eransi rinchinsi con una porzioncella d'Api operage. Presentaci egli mai il cafo una sì fatta costanza? Havvi di più; l'esperimento non riesce, se il piccol favo, che rinchiudesi colle Api operaje, non contenga che sole uova, come lo afferma l'inventore in una maniera la più positiva. Perchè l' esperienza riesca, bisogna sempre, che il savo contenga de' vermi, i quali non abbiano che tre in quattto giorni. Questi adunque sono vermi comuni, poichè fono tutti situati in cellette comuni; giacchè, secondo il detrattore medefimo della nuova scoperta, le Operaje non lasciano d' ordinario uova reali nelle cellette comuni. E' certissimo almeno, che tutti questi vermi di tre o quattro giorni non da, rebbero che Api eperaje, se restassero sempre nella loro propria celletta, e se venisser nutrite di cibo ordinario. Se dunque costantemente avviene, che quando le Api operaje costruiscono a uno, due, o tre di questi medesimi vermi cellette regie, e loro amministrino un' alimento particolare, essi vermi danno delle Regine, come poter mai ricusar d'ammettere la conclusione, che deduceva l'Inventore dalle numerose sue sperienze, e che è itata adottata da tutt' i suoi successori?

Ma non bisogna idears, che abbiavi quì una vera trasmutazione di un verme d' una sorta in un verme d' un' altra. Supponendo, che il fatto affermato da tutt' i Coltivatori della Lusazia sia così vero, com' essi lo credono non avrebbevi qui propriamente veruna trasformazione. La Reina non farebbe che due sorte d' uova, di maschi cioè, e di semmine; e quindi realmente non avrebbervi in una callet-

favi. Si assuefanno a tal cangiamento, e i neutri di ciascuno sciame prendono egual cura de' figli, che trovano nell' abitazione novella, come se fossero loro naturali allievi. E però l'affetto dei neutri indifferentemente si estende a qualunque verme dell' ape. Cotal istinto ha dunque una relazione diretta colla conservazione della specie. Bisognerebbe alquanto variare questa sperienza per investigare il discernimento de' neutri, e destramente sottituire agli allievi della loro specie altri allievi di specie diversa.

I neutri non hanno sesso nè generano: come dunque supporre in loro verso i figli della regina precisamente lo stesso amore, che determina le

ma-

ta, che due sorte d'Individui, come nella maggior parte delle spezie d'Inserti, e le Api operaje, che han ricevuto il nome di Neutri, non sarebbero veri neutri: esse farebbero temmine in origine; ma semmine, che non avrebbero potuto acquistare la grandezza propria delle Regine, e le di cui ovaje sarebbero rimastre obliterate, a motivo d'essere stati rinchinsi i loro vermi in piccole cellette, e d'essere stati nutriti d'un cibo inferiore in qualità a quello, che trovasi depositato nelle reali cellette. Non deve parer improbabile, che un'alloggio più spazioso, una situazione diversa, ed un nutrimento più abbondante e più elaborato operino un maggiore sviluppo di certi organi: tutto ciò niente ha di ripugnanza colle nozioni della Sana Fissa.

Sarebbero dunque state istruite dalla Natura le Api operaje a procacciarsi secondo il hisogno una o più Regine, e la conservazione dell' intera società non dipenderebbe più, come credevalo Mr. di REAUMUR, dalla vita di una sola Mosca. Ma come mai le Operaje scopron' elleno, richiedere i bisogni dello sciame, ch' esse travaglino a formarsi una muova Reina? Come vengon' elleno determinate nella scelta che sanno del tale o tal verme comune per innalzarlo alla dignità reale? Perchè il numero delle Regine, che sanno, è sempre variabile? Non sapressimo ancora soddissare a tali quistioni, ed a tant' altre, che ci presenta la storia di quette si industriose republicane, poichè, malgrado il numero e la grossezza de' volumi, di cui hanno data materia, siamo per anche appena a' primi elementi della loro scienza.

madri degli altri animali? Eppure eglino agiscono al par di esse nelle medefime circoftanze. Se dunque la natura ha saputo interessare l'affezione delle madri per le grate sensazioni che provano mediante i figli, e per i servigi che ne traggono; è assai probabile che ella abbia fatto lo ftesso riguardo alle api operaje, e che posto abbia per esse ne' figli una cagione segreta di sensazioni gioconde, che le affezionano ad essi, e le determinano ad evacuare nelle loro culle la specie di polta, che loro serve di nutrimento (6).

Veduto abbiamo, che introdotte in un alveario più regine, una sola sarà quella che regnerà, e tutte le altre verranno uccise. Non è ancor noto se l'impero rimanga sempre alla regina legittima, e come, e per chi sacrificate fieno le regine soprannumerarie (7). Non è probabile che i neutri

i 2 fie-

Testimonio de' combattimenti, che si danno tra di loro le Reine, è stato Mr. RIEM. Ei m' ha raccontato, che un

<sup>(6)</sup> Tutte le sperienze tentatesi intorno le Api per procurar di scoprire il principio sondamentale del loro governo, concorrono a stabilire, quello che determina i loro travagli, esser l'amore che portano alla propria Regina, ovvero, se credasi meglio, l'amore della loro posterità. Se diasi una Reina ad uno sciame, che sia nell'inazione, questo si metterà ben tosto al lavoro, raccorrà mele e cera, ne formera magazzini, costruirà nuovi savi.

<sup>(7)</sup> I membri della società economica di Lusazia hanno deciso questo punto, e si sono assicurati, che le Regiue sopranumerarie vengon messe a morte dalle Api operaje. Niun sospetto di ciò aveva avuto Mr. di REAUMUR, esso che più volte avea vedute queste Api far la stessa acceglienza a Regine straniere, che alla loro propria. Aveva egli conghietturato, che le Reine venissero tra loro a duello, e che l'impero rimanesse alla più forte, e alla più fortunata. E'noto, che le Regine sono armate d'un pungiglione, come le operaje; e che i soli maschi ne sono senza. Lo stesso verificasi nelle Formiche, nelle Vespe, ne' Calabroni.

### too CONTEMPLAZIONE

fieno incaricati di esecuzioni tanto crudeli, rendendo essi alle regine straniere gli stessi omaggi che alla sovrana legittima. Ma le regine armate sono di un forte pungolo, nè sappiamo a che loro servisse quest'arma offensiva, se non ne facessero uso per difendere, o conquistare il trono. Che che ne sia, egli è facile il comprendere donde derivi che non risegga che una sola regina in ciascun alveario. Uno sciame quantunque numeroso, d'ordinario non lo è troppo per una sola femmina, giacchè essa è capacissima di fare in un anno quaranta mila uova. Per queste necessario è un numero proporzionato di cellette, e tutte non sono impiegate ad albergare de'figli. Quindi accade, che allora quando lo sciame è alquanto debole, la regina è obbligata a deporre fino a tre, quattro, cinque uova nella stessa celletta: e siccome in ciascuna non evvi luogo che per un solo, le soprannumerarie sono sempre sagrificate, e questo è un danno per la repubblica.

Sicuramente sono i neutri, che esterminano i maschi, divenuti che sieno inutili al pubblico. Ma i neutri sanno eglino che lo indurrebbero in carestia se non si molestassero? E più che probabile che le loro cognizioni non giungano sin la Baste-

giorno stando in sentinella presso uno sciame, ove trovavansi più Regine, vide comparirne una al di fuori, cui si serrarono gagliardamente alla vita due Operaje, e dalle quali esla giunse nondimeno a sbarazzarsi: ma che dopo un quarto d'ora sopraggiunsero tre altre operaje, che le si avventarono, e ch'esla pure costrinse a rititarsi; che ben presto ne accorsero altre quattro, le quali secero ogni storzo per istrappare la sventurata Reina di sopra l'appoggio, cui ella tenevasi sortemente attaccata; e ch'essi commosso dalla dilei sventura, avevala sottratta alle persecuzioni dell'infierite sue mimiche, rinchiadendola in una scatoletta. Hanno pure offervato i Coltivatori di Lusazia, che le Operaje talvolta si dissanno della loro propria Reina.

DELLA NATURA.

Tebbe ammettere, che arriva un tempo, in cui i maschi producono su i senfi dei neutri un' impressione, che gl' irrita, e che gli spigne a disfarse ne (8).

G 3

Fin-

(8) I maschi non prendono veruna parte ai lavori dello sciame; tutta la loro occupazione si restringe a secondare le mova, che la Reina mette abbailo di giorno in giorno nella primavera e nella state; fecondazione, che per lungo tempo è frata un mittero. Sin dal fecolo d'ARISTOTILE pensavasi, che le uova delle Api venisser secondate alla maniera di quelle de' Pesci a squame, e di alcuni Amfibi; mercè di un liquore vivisicante, di cui venissero aspersi dopo essere stati deposti. Un' esatto Offervatore, l'illustre MARALDI, aveva rifuscitata quest' opinione: ma Mr. di REAUMUR non aveala punto adottata. Egli avea offervato varii fatti interessanti, che lo portavano a pensare, che la Reina si congiungesse co' maschi mediante una vera copula, ed erafi compiaciuto di narrarci i di lei amori, o piuttosto le di lei profituzioni. Nondimeno quetto grand' Offervatore nulla veduto aveva di affai decifivo per poter effere certo, che la fecondazione si operi tra le Api, come nella maggior parte degli Animali, e restavano per anche de' dubbi su questo punto essenziale della loro storia. Sopratutto faceva colpo il considerare la gran quantità di maschi accordati tra le Apit ad una sola femmina, o almeno a picciolissimo numero di femmine, del che non poteva assegnarsi una ragione, che appagasse. Ma in oggi pare, che questi dubbi vadansi dissipando, e l'opinione degli Antichi, riprodotta dal MARAL-DI, fembra essere la vera. Ad un' Inglese Coltivatore, Mr. DEBRAW, fiam debitori de' nuovi lumi circa un argomento, che molto piccava la curiofità de' Naturalisti. A forza di Osservazioni fatte con diligenza e ripetute più d'una volta egli è venuto in cognizione, che le uova partorite dalla Regina vengono fecondate nelle cellette dai liquore prolifico, che i maschi vi spargono fopra. Gli ha veduti e riveduti introdurre la loro parte deretana nella celletta, ove trovavasi depositato un' uovo, e bagnarlo col loro liquore. Tutte le uova in tal guisa umettate divenivano feconde, altrimenti rimanevano sterili. Ma questi maschi, che l'Osservatore vedeva introdurre la loro parte deretana nelle celiette, non gran già que' grossi Pecchioni, che sono i più conosciuti, era.

Finchè la stagione è favorevole alla raccolta del inele, e della cera, i neutri non lasciano di rac-

co-

erano piccioli Falsi-Fuchi, o piccoli Pecchioni di statura non maggiore di quella delle Api comuni. MARALDI avea parlato di questi Pecchioni, e Mr. di REAUMUR conoscevali esso pure: ma erang-i sempre sembrati di scarsissimo numero ed arguiva, che la piccolezza di loro statura sossi un essetto della ristrettezza delle cellette, ov' erano stati allevati i loro vermi. La scoperta dell' Osservatore Inglese sarebbe un' indizio, non dovessero esser rari negli scami; ciò non ostante rimarrebbe a scoprire, qual sia l' uso de' grossi Pecchioni, il di cui numero va comunemente a più centinaja. La loro parte deretana è troppo grossa per poterla introdurre nelle cellette comuni, ma potrebb' eller introdotta nelle grandi cellette esagone, ovvero nelle cellette dell' ordine di quelle,

ov' esti medesimi nacquero e furon' allevati.

Pure io non so, se sia vero, che i grossi Pecchioni non arrivino a fecondare le uova depositate nelle più piccole cellette; un' osservazione che non ho per anche fatta che una sol volta, e che vivamente bramarei di ripetere, mi farcbbe inclinare a creder l'opposto. Si sa, che per ben oslervare le Api, bisogna situarle entro cassette colle vetriate e di forma affai piatta: là effe non ponno a meno di esporsi alla vista dell' Offervatore, non potendo costruirvi di fronte che due groffi favi . Un giorno, offervando io uno sciame di recente itabilito in una fiffatta cassetta, e che aveva di già fabricati de' favi molto estesi, scopersi sopra uno di questi favi. interamente composto di cellette comuni, un grosso Pecchione, che si metteva a camminar lentamente su le cellette, e che an passando dava de' piccoli col podice, prestamente reiterati, sopra l'apertura delle cellette. In ciascuna d'esse era depositato un uovo, le medesime erano bene allo scoperto; ma il loro fondo era troppo fuori di portata de' miei occhi perchè potessi assicurarmi, che il Pecchione vi avesse sparsa qualche goccioletta del suo liquore. Nondimeno non poteva dispensarmi dal naturalmente pensare, che i piccoli movimenti replicati con tanta celerità, da me allora osservati, e non pria veduci ancora in alcun Pecchione, non avessero per aggetto la fecondazione. Giudicai, che la fingolare conformazione delle parti diffintive del sesso nel maschio tatteci ammirare da SWAMMERDAM, e REAUMUR, potessero metDELLA NATURA.

eoglierne, e di riempierne i magazzini. Ne tamporo può dirsi, che preveggan da lungi, che arriverà ma stagione, in cui saranno ad essi vietate queste raccolte. Sarebbe cosa poco filosofica l'attribuire a queste mosche un tale prevedimento. Degli esseri che non hanno, ne aver possono che pure sensazioni, potrebbono essi giudicare dell'avvenire? Il tutto è stato sì bene disposto, che le api sono provvedute, senza avere pensaro, ne potuto pensare a

metterlo in istato di spruzzare o siringare il suo liquore sino al sondo della celletta.

Hanno adunque incominciate a rischiararsi le tenebre, che involgevano la fecondazione tra le Api, ma però non sono interamente diffipate. Provato aveva con tutto rigore Mr. di REAUMUR, che dal mese d'Agosto sin a quello di Aprile d' ordinario non v' ha più nelle cassette un solo Pecchione; e che, ciò non offante, le uova, che partorisce la Regina ne' mesi di Febrajo e di Marzo, non lasciano d' esser feconde. Come dunque vengon essi fecondati? Unirebbesi forse la Reina ai maschi durante la state, e rimarrebbe in tal modo feconda fino all'approffimarfi della primavera? O pure i piccoli Pecchioni, di cui ho parlato, sarebber effi sfuggiti all' Osservatore, e sarebber essi tali piccoli maschi lasciati in vita dai Neutri, che fecondarebbero nelle cellette le uova depostevi dalla Reina sul finir dell'inverno? Ma questi piccoli maschi, che sarebbero sfuggiti all' occhio penetrante dell' Osfervatore, sarebber essi pure ssuggiti all'istinto delle Ope-raje, che dichiarano in Luglio una guerra sì crudele a tutto ciò, che vette l'indole di Falso-Fuco, o Pecchione? Imperciocchè non si contentant esse di far perire i Maschi propriamente tali, ma strappare anche dalle cellette i vermi e le ninfe destinate a dar Pecchioni.

Sperimentato aveva sovente Mr. SCHIRACH, che le giovani Reine da esso ottenute per mezzo del verme comune producevano uova seconde, sebbene non aveste rinchiuse nelle sue cassette che sole Operaje. Sembrarebbe quindi poter inferire da tali sperienze, che la Reina sia seconda da se stessa a guisa de' gorgoglioni, se tuttavia non restasse luogo a dubitare, che solie ssuggito all' Osservatore qualche maschio di piccola statura.

fare delle provvisioni. Sono state istrutte a ragunare la cera, e il mele, danno opera a tale lavoro per tutta la buona stagione, e arrivando l'inverno i savi sono già pieni di cera, e di mele (9).

I fa-

(9) Nulla ho detto della maniera, onde le Api raccolgono il mele e la cera, nè dell' arte, con cui impiegano la feconda nella cetiruzione delle loro belle opere. Deggio qui supplire ad una tal omissione, essendo attadmente I industria degli Animali il mio principale oggetto. Troppo rapidamente

10 scorreva la curiosa storia delle nostre mosche.

I denti, là tromba, e le sei gambe sono i principali stromenti dati alle Operaje per eseguire i loro dificrenti lavori. I denti sono due piccole scaglie trincianti, che agiscono orizzontalmente, e non di ballo in alto come i noitri. La tromba, che l'Ape spiega ed allunga a sua voglia, non agisce punto a guifa d'una tromba, voglio dire che l'Ape non se ne serve per succhiare : essa è una specie di lingua lunghissima, e guernita di peli, la quale leccando i fiori fi carica d'un liquore, che fa parlare nella bocca, d'onde discende per l'esofago in un primo fromaco, che n'è come il serbatojo. Ben si vede, che questo liquore è il mele: le Api conoscono le piccole glandole nettaritere fituate in fondo al calice de fiori, e che lo contengono. Quando esse hanno pieno il loro serbatojo, vanno a scaricarlo nelle cellette. Queste vengon da esse empite del detto mele, ch' ivi mettono in riferva. prendendo la precauzione di chiuder poi le cellette con un coperchio di cera. Ma vi sono altre cellette da mele, che esle non serrano, perchè le riguardano come magazzini, che deggion restare aperti per i giornalieri bisogni della Comunità.

Su i fiori parimenti le Operaje vanno a raccogliere la materia per la cera, o la cera grezza; le polveri delle flamigne fon desse questa materia. L' idustriosa Ape immergesi nell'interno de' fiori, che più abbondano di polvere. I piccioli peli ramosi, ond' ha guernito il corpo, si caricano di queste polvesi; l' Operaja in seguito le tiacca mercè alcune spazzolette, di cui provedute seno le sue gambe. Le raduna insieme, e ne sorma due pallottolette, che le gambe del secondo pajo sanno situare iu una cavità a foggia di sporticella, che trovasi a ciascuna gamba del terzo pajo. Caricata delle sue pallottole di materia da cera la diligente Ape ritorna alla sassetta, e va a depositarle in una celletta destinata a rice-

ver-

#### DELLA NATURA:

I favi, ne' quali riluce si profonda geometria; sarebbero essi pure l'opera d'insetti geometri? Ma

verle, la qual celletta diviene per tal guisa un magazzino da cera, che retta aperto. Ma l'Ape non si contenta di sgravarfi nel modo fuddetto del suo fardello: effa entra nella celletta, mettendo avanti la telta, stende le due pallottolette, le impasta, e vi distilla un poco di certo liquore zuccherato. Se trovali troppo faticata per lo stento satto nella sua raccolta, fopraggiugne un' altr' Ape, che s' incarica di fiendere ed impastare le pallottole; poichè tutti gl' Isolani della Sparta sono ugalmente istrutti di tuttociò che si presenta da fare in ciascun caso particolare, e l'eseguiscono ugualmente bene. Ma non sempre accade, che batti all' Ape l'internarsi ne' fiori per raccoglierne le polveri, mediante la sua lanosa pelofità: v' hanno circoftanze, in cui questa raccolta non è sì facile, ed ove efige per parte dell' Operaja altro lavoro. Pria di giugnere a persetta maturità le polveri sono rinchiuse in certe spezie di scatolette, che i Botanici hanno chiamate le sommità delle flamigne: l'Operaja, che vuole appropriarsi le polveri non per anche lasciate scappar fuori dalle scatolette, e però necessitata ad aprire le scatolette medeline, il che fa co' denti; poi afferra colle prime gambe i grani, che presentanti all' apertura, nel che eseguire le articulazioni, in cui termina la gamba, le servono di mani. I grani, ch' esse hanno pigliati, gli pafiano alle gambe del secondo pajo, che dopo averli deposti nella piccola sportella delle gambe del terzo pajo, ivi gli fermano battendovi sopra più volte. Anche le lieve umidità de' grani contribuifcono a ritenerveli ed a legarli insieme . L'operaja ripete gli stessi lavori , termina di empire entrambe le sue sportelle, e si affretta a sar titorno allo sciame carica del suo bottino.

Queste polveri, che le Api raccolgono su i Fiori, non sono già quella stessa cera, che desse mettono in opra con tanta
industria; ma ne sono solamente la materia prima, che richiede d'esser preparata o digerita in uno stemaco particolare, cioè dentro un secondo stomaco, ed ivi divien essa veramente cera. L'Ape la rigetta poscia per la bocca sotto
la forma d'una pappa, o d'una schiuma bianca, che prontamente si sa constitente, espossa che sia all'aria. Mentre
questa sorta di pasta è tuttavia duttile, e si adatta agevolmente a tutte le forme, che l'Ape vuol darle, esta è pèr
lei ciò ch'è l'argilla pel vasajo. Un grande Fisico, che ha
mol-

chi non vede, che quanto più l'opera è geome trica, altrettanto ella suppone meno di geometria nell'artefice? Salta agli occhi che in questo caso il geometra è l'autore dell'insetto. Quelto eseguisce per via di meccanica un lavoro, di cui i Kosnig, e i Cramer calcolano con sorpresa le ammirabili proporzioni, e di cui ignorano il segreto > L'intelligenza che conoscesse a fondo la struttura del corpo dell'ape, ci vedrebbe ficuramente

mac-

molto filosofato sul lavoro geometrico delle Api, ha creduto di ridurlo al suo giutto valore, facendolo ravvisare come il semplice effetto d'una ben grossolana meccanica. Ha ideato, che le Api premute le une contro le altre facessero prendere naturalmente alla cera una figura esagona, e che rapporto a ciò avvenisse delle cellette dell' Api, come delle palle di una materia molle, che compresse l'une contro le altre vestono la figura di dardi da giuoco. Gradisco, che questo Fifico fiafi tenuto in guardia contro le seduzioni del maraviglioso; vorrei anche aver da lodarlo circa la giustezza del sno paragone; ma vedremo, dover essere ben lontano, che il lavoro delle Api risulti da una meccanica tanto semplice.

quanto a lui è piacciuto di figurarsela.

Rammentiamoci, che le cellette non sono già semplicemente tubi efagoni : questi tubi hauno un fondo piramidale formato di tre pezzi a roverscio, ovvero di tre rombi. Ora le Api cominciano dal formare uno di questi rombi, ed in tal modo gettano i primi fondamenti della celletta. Sopra due di lembi esteriori di questo rombo esse alzano due de lati della celletta. Fanno indi un fecondo rombo, che legano col primo, dandogli l'inclinazione, che deve avere, e sopra i due lembi esteriori parimenti di questo alzano altri due lati dell' esagono. Finalmente costruiscono il terzo rombo, e similmente gli ultimi due lati. Tutta quest' opera è da principio molto massiccia, nè deve rimaner tale. Le abili Operaje occupansi in seguito a perfezionarla, assottigliarla, pulirla, e raddrizzarla. I loro denti fanno le veci di pialla e di lima. Una vera lingua carnosa fituata al principio della tromba ajuta pur essa il travaglio de' denti. Buon numero di Operaje si vanno succedendo in questo lavoro; ciò che una ha abbozzato, un' altra il finisce un poco più, una terza lo perfeziona ec. e quantunque in tal maniera sia passato per tante mani, si direbbe gettato a stampa.

macchinetta, che fabbrica cellette sì regolari, est economicamente ordinate. Giudicherebbe degli effetti da operarfi da questa macchina, come un meccanico giudica di quelli di un telajo, e di qualunque altra macchina. Da un tratto sì decifivo giudichiamo delle altre operazioni delle api. Penseremo noi, che sieno meno meccaniche? Non avanziamo che le api, e tutti gli animali sieno pure macchine orologi, telaj, ec. Alla macchina probabilmente è unita un'anima, la quale sente i movimenti della macchina stessa, e da quelli riceve certe impressioni o grate o spiacevoli. Una tale renfibilità è il grande, e l'unico mobile dell'animale. Questo solo esempio bastar potrebbe perchè il prudente lettore si accorgesse quanto noi andiamo errati alloracche sì liberalmente diamo agli animali la nostra maniera di pensare, e di ragionare, e quasi l'ingegno nostro stessissimo. A convincercene non dobbiamo far altro che applicare alla costruzione dei favi delle api le idee di ragionamento che adottiamo con sì poca riflessione a favore degli animali, e d'improvviso trasformeremo le api in sublimi geometri. Sapranno esse non meno la botanica, giacche conoscono benissimo, e forse meglio di noi le parti sessuali delle piante.

Ad onta delle attenzioni, che dato hanno i più celebri Osservatori alle api, sonovi ancora scoperte da farsi più interessanti di quelle, che fino al presente fatte si sono. Soprattutto dovrebbesi immaginar qualche mezzo di esplorarle più da vicino, allorchè si esercitano a formare i piccoli rombi, che sono la base delle cellette, e la parte più fina del lavoro. A forza di osservazioni si scopriranno in fine quelle particolarità, che sveleranno il segreto dell'accennata meccanica. Le api sono sempre ragunate in sì gran numero, quando cominciano a costruire un savo, che appena egli è

possibile di ravvisare i loro lavori. Un punto essisenzialissimo sarebbe quello di non far lavorare che un piccol numero di operaje (10). L' Osservatore sa aggirare la cosa, inventare, e trarre dagli ostacoli medesimi novelle istruzioni, e novelle vedute. Lo studio della natural Filosofia sembra essere il più acconcio a perfezionare la sagacità dello

spirito.

Consideriam finalmente la singolarità dei mezzi che l'Autore della Natura ha scelti per conservare la specie dell'api. Questa ci offre tre razze d'individui, che direbbonsi essere tre specie distinte. Le madri tanto occupate nell'educazione de' figli non fanno quì che partorirli. Altre madri, che sono madri nudrici li allevano, e mostran per loro quell'affetto, che ad essi porterebbono se gli avessero generati. Non solamente ne hanno cura, li nutrono, li disendono, ma lavorano i nidi, o le culle in cui crescer debbono, e la costruzione dei nidi è sì dotta, il terreno, e la materia vi sono sì abilmente disposti, che non evvi che una trascendente Geometria, che apprezzar possa tutto ciò come conviene (11).

CAP.

(11) Veduto abbiamo nella Nota 9., che il fondo di ciafcuna celletta è piramidale, e che formata viene la piramide da tre rombi uguali e fimili. G angoli variar potrebbero all'infinito, cioè eller potrebbe la piramide più o meno ele-

<sup>(10)</sup> Queito è ciò, che Mr. SCHIRACH aveva praticato più volte all' occasione della sua nuova scoperta intorno l'origine dell' Ape regina. Rinchiudeva un pugno d'Operaje in casiettine di legno con un favo di tre in quattro pollici in quadrato, il quale non conteneva se non se non piccioli vermi comuni. Le Operaje travagliavano in queste casiettine a costruire delle cellette reali, ed indi si occupavano a far le provviste per i figliuletti. Se in vece di fare quest' esperienza in cassette di legno, si facesse in piccioli sciami colle vetriate, si potrebbe molto agevolmente tener dictro a tutti i lavori delle Operaje.

#### CAPITOLO XXVIII.

De Fuchi .

Fuchi, che sono vere Api republicane, ma più grosse, e più pelose, che le Api do-me-

vata, più o meno schiacciata. Il dotto MARALDI, che aveva misurati gli angoli de' rombi con somma precifione, aveva trovato, che generalmente i grandi erano di 1090 gradi 28. minuti, ed i piccoli di 700 gradi 320 minuti. Mr. de REAUMUR, che sapeva meditare su gli andamenti degl' Insetti, aveva ingegnosamente sospettato, che la scelta di quelli angoli tra tant'altri che avrebber egualmente potuto eller eletti, avelle per segreta ragione il risparmio della cera; e che tra le cellette della stessa capacità ed a fondo piramidale, l'eseguibile con meno di materia, fosse appunto quella, i di cui angoli avessero le riferite attuali dimensioni. Propose adunque ad un abile Geometra, Mr. KÆNIG, che nulla sapea di tali mensioni, di determinare mercè del calcolo, quali dovessero esfere gli angoli d'una celletta esagona a fondo piramidale, perchè entralle nella sua costruzione la minor materia possibile. Il Geometra ebbe ricorso per la soluzione di quetto hel problema all' analifi degl' infinitamente piccoli, e trovò, che i grandi angoli de' rombi doveano avere 109. gradi 26. minuti, ed i piccoli 70. gradi e 34. minuti; accordo sorprendente tra la soluzione e le mifure attuali! Dimostrò parimenti Mr. KÆNIG, che preserendo il fondo piramidale al fondo piatto le Api risparmiano interamente la quantità di cera, che occorrerebbe a costruire un fondo piatto.

Ragionando le traccie dello Storico degl' Insetti circa la forma geometrica delle cellette delle Vespe e dell' Api, l' il-lustre MAIRAN esprimevasi così., Pensino, o non pensino, le Bestie, egli è certo, che in mille occasioni si diporta, in guisa, come se pensassero; se in ciò v'ha illusione e, nulla più, questa ci è stata molto ben preparata. Ma, senza pretendere di esaurire a sondo questa gran quitto, ne, abbandoniamoci un momento alle apparenze, e par-

liamo in linguaggio ordinario.

"Va-

#### TIO CONTEMPLAZIONE

mestiche, riconosconsi assai inferiori a queste nell'arte di fabricare ancor più per i loro costumi, per il loro governo, e per la loro popolazione. I Fuchi sono semplici villani, che alloggiano sotto un umile tetto di musco, non abitano, che nelle capanne, e s'impiegano unicamente in opere grossolane addattate alla loro condizione. Le Api domestiche al contrario sono cittadine d'un grande Stato ben diretto, ove le arti, e le manifatture sono in molta riputazione.

Le compagnie più numerose delle nostre grosse Mosche pelose, sono appena composte di sessanta o ottanta membri al più, in esse pure si trovano tre sorte d'Individui, cioè Maschi, Femine, e Neu-

tri;

" Varii Geometri, tra quali bisogna annoverare Mr. di , REAUMUR, si sono esercitati a far sentire tutta l' arte , che aveavi ne' favi di feta, e in que' vespaj di carta sì ,, ingegnosamente divisi per piani sostenuti da colonne, e ,, questi piani, o ordini per un infinità di cellette esagone. , Non senza fondamento si è osservato, che questa figura era , di tutt' i poligoni possibili la più conveniente; anzi la so-" la adattata all' intenzione, che abbiam diritto di attri-, buire alle Api, ed alle Vespe, che sanno costruirli. Vero , è, che l'esagono regolare fiegue necessariamente dall' opposizione de corpi rotondi, molli, e flessibili, allorchè ven-" gono compressi gli uni contro gli altri, e probabilmente , per questo appunto se ne incontrano sì spesso nella Na-, tura, come nelle cassettine de' semi di certe Piante, su le , souame di varii Animali, e talvolta nelle particelle di " neve a motivo delle piccole goccie o bolle d'acqua sferi-, che o circolari, che nel congelarfi fi sono schiacciate l'une " contro l'altre. Ma fonovi tant' altre condizioni da ese-, guire nella costruzione delle cellette esagone dell' Api, , e delle Vespe, e che si trovano si mirabilmente adempite, , che quando ad esse si disputasse una parte dell' onore, che " loro per ciò ne verrebbe, non è quasi più possibile di con-, tender alle medefime, che molto non abbiano aggiunto di " propria scelta, e che non abbiano con molta abilità ri-», volta in loro vantaggio quelta specie di necellità ad esse " impolta dalla Natura, "

DELLA NATURA:

tri, i quali ultimi comunemente sono i più piccoli. Tutti gl' individui concorrono ad un dipresso

egualmente ad ogni lavoro della comunità.

Sogliono i Fughi costruire il loro nido nelle Praterie. Sanno essi carminare co'denti, e colle gambe le Zolle ove vogliono ricovrarlo. Danno alla coperta del medefimo la forma d'una cupola poco meno, che emisferica, la di cui volta adornano pulitamente colla cera. Quando fi alza questa coperta, vi fi trovano sotto due, o tre vespai. Queîti non sono già fatti di cera, nè le loro celle sono esagone, ma bensì tanti bozzoli di seta di figura ovale, che i vermi de' bruchi hanno formati intorno a se stessi. Alcuni sono chiusi, altri aperti, e questi rassomigliano meglio a tante cellette. Taluni contengono una Ninfa, tali altri sono restati aperti; perchè la Mosca se n'è volata via.

Quà, e là entro i bozzoli veggonsi alcuni mucchi di certa pasta di forma irregolare, entro cui stanno annidate le ova, overo i vermi. Arrivati questi all'età matura, non tardano a costruirsi anch'essi i suoi bozzoli; onde va aumentandosi l'estensione del vespajo. Ma questo non è intieramente composto di simili bozzoli: vi si osservano in diversi luoghi piccoli vasi di cera formati da' bruchi, che li riempino di mele, del quale poi si servono a stemperare la pasta, che adoprano a nutrire i loro figli. Eglino stessi pure si cibano di questo mele, che hanno sempre pronto ne'loro ma-

gazzini.

E' ingegnosissima la maniera, con cui le nostre Api selvaggie trasportano il musco, che impiegano nella loro fabrica. Il primo Fuco voltando la schiena al nido piglia co' denti, e colle gambe di avanti alcune fila di musco: le prime gambe tra-sferiscono queste fila alle gambe posteriori, che facendole passar per di dietro le consegnano ad un secondo Fuco situato dopo il primo: questo nella

stessa guisa le trasmette al terzo, che le sa passare ad un quarto, da cui sono spinte verso il quinto ec. In tal guisa la piccol provista di musco vien trasportata per mezzo d'una catena di Fuchi, dal luogo ove è stata raccolta, sino a quello ove vien posta in opera.

Al basso di tal abitazione evvi una porta, alla quale vanno a metter capo alcune gallerie fatte a

volta, e coperte di musco come il tetto.

Quando il musco viene a mancare in que' contorni, e l'abitazione abbisogna di risarcimento, i Fuchi non hanno difficoltà di servirsi d'una parte del musco delle gallerie per eseguire le opportune riparazioni. Mostrano essi grande attività in questo lavoro, ne si arrestano punto, sebbene qualch' uno sitia presente ad osservarii.

I Maschi, ed i Neutri muojono nell'autunno, e le sole Femmine si mantengono durante l'Inverno e fabricano di nuovo i nidi al ritorno della Pri-

mavera (1).

### CAPITOLO XXIX.

## I Castori.

DI tutti gli animali viventi in società, non havvene alcuno che più si accosti all'intelli-

<sup>(1)</sup> S' offervano tra i Fuchi due sorte di Neutri: alcuni sono grossi come i maschi, gli altri sono più piccoli; ma tutti travagliano egualmente per la costruzione, o le riparazioni del Nido. Ecco dunque che nel genere delle Api si danno de' Neutri, che sono veramente tali di origine, e che non devono il loro stato di Neutri a cagioni accidentali, come i Neutri delle Api domestiche. Potrebbe derivar quindi qualche dubbio intorno l' opinione del Sig. SCHI-RACH, se questa non sosse conternata da un grandissimo pumero di sperienze.

DELLA NATURA. 11g.

genza degli Uomini, dei Castori (1). Sorpresi siamo, e come stupefatti nel vedere i loro lavori: e poco manca, che leggendo la loro storia, non c'immaginiamo di legger quella di una specie di uomini. Non sappiamo ciò che più dobbiamo ammirare ne'loro lavori, se la grandezza, e la solidità dell' intrapresa, o l' arte prodigiosa, le vedute fine, e il generale disegno, che risplendono per ogni dove nell'esecuzione. Una società di caftori sembra essere un'accademia d'ingegnieri, che lavorano su piani ragionati, che li rettificano, o modificano secondo il bisogno, che li seguono con pari costanza che precisione, che tutti sono animati dal medesimo spirito, e che riuniscono volontà, e le forze a uno scopo comune, che è sempre il bene generale della società. A far breve bisognava scoprire i castori, per giudicarli possi-bili. Un Viaggiatore che gli ignorasse, e che si abbattesse nelle loro abitazioni, crederebbe trovarsi tra un popolo di selvaggi industriosissimi.

Nel mese di Giugno, o di Luglio i castori raccolgonsi in società in numero di due in tre cento.
Si radunano alle sponde dei laghi, e dei fiumi,
giacchè sono amsibi. Sopra tutto importa loro di
impadronirsi delle acque, nel mezzo delle quali
fabbricano, e di prevenire gli effetti delle escrescenze, o delle diminuzioni di esse. Ci giungono
come noi col mezzo degli argini, e delle chiuse.
Il livello dell'acque di un lago varia poco, e lentamente. Se dunque si stabiliscono su di un lago,
risparmiano le spese di un argine, ma non lasciano di erigerne uno, se drizzan l'alloggio sopra di

un fiume.

T. 111.

Que-

H

<sup>(1)</sup> Mr. SARRASIN, Medico del Re di Francia a Quebec, è il Naturalista, che ci ha somministrate le migliori Osfervazioni intorno i Castori.

Quest' argine è qualche volta un' opera immensa, e che non capiamo come bruti abbiano potuto progettare, 'cominciare, e finire. Immaginatevi un fiume di ottanta in cento piedi di larghezza. Trattasi di rompere lo ssorzo di sua corrente. I castori costruiscono adunque un argine di ottanta in cento piedi di lunghezza sopra dieci in dodici piedi di grossezza nella base. Nulla evvi di più vero nè di meno verisimile; e quando si è veduto e riveduto, si vuole vederlo e rivederlo per crederlo.

Tutti gl'istromenti de'castori consistono in quattro robusti denti incisivi, quattro piedi, de'quali i due anteriori hanno una spezie di dita, e una coda squamosa a foggia di pala ovale. Eppure con tali stromenti si fanno padroni dell'acque, ed osano ssidare i nostri muratori e falegnami armati di

cazzuola, di piombino, e di scure.

Se trovano sulla sponda del fiume qualche grand' albero, lo tagliano nel piede, gli levano i rami per collocarlo longitudinalmente, e farne la parte principale dell'argine. Nel mentre che una parte dei castori occupati sono a questo lavoro, altri vanno in cerca di più piccoli alberi, che tagliano a foggia di pali, e che trasportano prima in terra indi in acqua, finchè arrivino al luogo, in cui debbono essere impiegati. Con questi pali fabbricano una palizzata, che fortificano, intrecciando tra' pali delle rame di alberi. Nel tempo stesso altri castori portano una specie di malta, che hanno impaftata co' piedi. La fanno entrare nelle vacuità della palizzata, e la battono poi con la coda. Piantano in tal guisa molti ordini di palizzate, in cui tutto l'interno è solidamente murato. Su l'alto dell'argine fanno dae o tre aperture, per dar adito alle scariche dell' acqua. e sanno allargarle, o restringerie, secondo che il fiume si alza, o si abbassa. Se l'impeto della corrente fa qualche rottura nell'argine, sanno essi ristaurarlo ben presto, DELLA NATURAL

Propriamente l'argine è un'opera pubblica, in cui tutti i castori lavorano di concerto. Finito che sia, la gran società dividesi in più società particolari; delle quali ciascuna prende il suo quarto, e vi fi lavora una comoda abitazione. Questa è una specie di capanna ovale o rotonda, di uno o più piani, fabbricata su di una solida palizzata, e che serve a un tempo stesso di fondamento, e di solajo. I muri hanno all'incirca due piedi di grossezza, e sono eccellentemente lavorati. Le pareti sono vestite d'una specie di stucco, adattatovi com tanta proprietà, che sembra esservi passata sopra la mano di un uomo, eppure non vi è concorsa che la coda del castoro. Il solajo coperto viene da un tappetto di verdura, su cui non soffron giammai la più piccola sozzura. La capanna ha sempre due uscite, una per andare a terra, l'altra per andare in acqua. Le maggiori capanne hanno otto in dieci piedi di diametro, e quattro in cinque le più piccole. Le prime albergano sedici, diciotto, o venti castori; le seconde due, sei, ed otto castori. V' ha sempre egual numero di maschi che di femmine.

· L'ordinario alimento dei castori è la scorza di alcuni legni teneri, come sono l'ontano, il pioppo, il salcio. Ne fanno dei mucchi per l'inverno, che chiudono ne' magazzini posti sott' acqua. Ogni capanna ha il suo magazzino, dove tutti i mem-

bri della società vanno a provvederfi (2).

Le più grandi borgate dei castori sono di venti in venticinque case, ma queste sono rarissime. Le

<sup>(2)</sup> I Castori preseriscono il legno verde, e che non sia stato in acqua, al legno secco. Quando ne fanno provvisione, lo tagliano minuto, e la provvista per otto o dieci Castori è di 25. o 30. piedi in quadrato sopra otto o dieci di profondità.

più comuni sono di dieci in dodici. Ogni repub-

blica ha il suo distretto, nè soffre forestieri,

Quì l'unione del maschio, e della femmina sembra meno essere l'effetto della necessità che della scelta. Dopo di aver lavorato concordemente cogli altri castori nelle opere particolari e pubbliche, la selice coppia gusta le domestiche dolcezze, e tutti i piaceri uniti alla società conjugale.

La femmina comunemente partorisce due o tre figli, e ha tutto il carico dell'educazione. Il maschio non v'entra nè punto; nè poco. Allontanafi allora dalla casa; vi ritorna però quando a quan-

do, ma non vi fissa il soggiorno.

Allora quando i domicili dei castori sono danneggiati da grandi inondazioni, tutte le società particolari si riuniscono per concorrere alle necessarie riparazioni. Se i cacciatori dichiaran loro una guerra crudele, se interamente distruggono gli argini, e le capanne, si dispergono per la campagna, riduconsi a una vita solitaria, si scavano delle tane, nè più mostrano quell'industria, che tanto abbiamo ammirata.

#### CAPITOLO XXX.

## Rifleffioni sopra i Castori;

Castori sembrano fatti per confondere i nostri discorsi. Il loro riunimento in un gran corpo di società per lavorar di concerto in opere immense, la loro divisione in picciole famiglie, o particolari società incaricate della costruzione delle picciole case; la natura di queste opere, la loro grandezza, solidità, proprietà, la cospirazione si ben diretta per un fin generale, che rinchiude tanti altri fine subordinati, in una parola la somiglianza loro quasi persetta coi lavori che si costruiscomo gli uomini colle stesse vedute; tutto questo dà

DELLA NATURA. i

dà al lavoro de castori una superiorità ben deciso sopra quello dell'api, e sembra indicare, che fia molto meno meccanico. Di fatti atterrare alberi scelti a disegno, tagliarli, distribuirli, formarne gran pezzi longitudinali, metterli a luogo, recidere alberi più piccoli, formarne pali, piantare in un fiume più ordini di questi pali, intrecciarli di rami d'alberi per fortificarli, e legarli infieme; impastar malta, e solidamente murare l'interior parte della palizzata, procacciare a tutto il complesso la forma, le proporzioni, e la solidità di un grand'argine; stabilire su quest'argine delle chiuse, aprirle e chiuderle secondoche l'acqua si alza, o si abbassa, fabbricar dietro all'argine delle casette a uno o più piani, fondarle su di una solida palizzata, murarle al di fuora, intonacarle, o vestirle internamente di uno strato di stucco adattatovi con egual precisione che proprietà; coprire i pavimenti di un tappeto di verdura, aprire nei muri dei lumi, e delle uscite secondo i bisogni edificar magazzini, e riempirli di provvisioni; riparar diligentemente tutte le rotture, che sopravvengono ai pubblici lavori, ed unirsi di nuovo in un gran corpo di società per lavorare in comune a cofiffatte riparazioni: questi sono tratti sorprendenti di un' industria, che sembrerebbe suppor nei castori un raggio di quella luce, che tant'alto solleva l'uomo sopra tutti gli animali.

Non fidianci però di questi primi movimenti di maraviglia. L'ammirazione s' impadronisce con troppa forza dell' oggetto, nè concede alla ragione il considerarlo come conviene. Sicuramente v' ha disferenza tra la fabbrica di un grand' argine, o di una casa, e quella di un favo di cera, o di cellette esagone di un fondo piramidale. Ci accorgiamo, che il favo, e le cellette potrebbero in qualche maniera essere state gettate in una stampa; ma non evvi luogo alla stampa per un argine, per una

ina casa. Voi non dovete intendere rigorosamento un'espressione figurata. Il lavoro delle api non è modellato in quel modo che persuader ce lo vorrebbe un Fisico, ricorrendo a una ingannatrice comparazione. Egli è fatto per così dire a mano, ma questa mano può operare meccanicamente. Paragonare non fi potrebbe la raccolta, la preparazione, e l'uso delle polveri delle stamigne alla raccolta, alla preparazione, e all'uso de'materiali di un argine. L'opere de castori sono sicuramente di una natura affatto diversa da quella dei lavori dell' api. Hanno essi tanta analogia colle nostre, che le giudicherenimo riflesse, se ci abbandonassimo alle prime impressioni; e se non analizzassimo le idee, che la voce riflessione ci rappresenta. Cercamente i castori non sono più ingegnieri, o architetti di quello che le api fieno geometre. Nonveggiam noi che se i castori avessero le nostre nozioni, di genio, e d'architettura, i castori d'oggigiorno non fabbricherebbero precisamente come quelli del tempo di Vespuccio? Lo spirito umano combina, e perfeziona incessantemente: lo spirito de' castori non combina nè perseziona giammai. Se almeno una volta sola alzassero capanne quadrate! Ma eternamente sono capanne rotonde, ed ovali. Muovonfi come i pianeti nel circolo, che loro ha descritto la Natura, ne mai da quello si scostano: Nè quì varrebbe l'opporre che i Selvaggi presenti fabbricano come quelli di una volta. Se i selvaggi non perfezionano i loro lavori, non è per questo che non abbiano il potere di farlo. Il loro cervello è organizzato come il nostro: hanno il dono della parola; usan tra loro un certo diritto delle Genti di gran lunga superiore a tutto il governo de' castori. E se mai tra queste nazioni grossol'ane nascessero dei Vaubansi, e dei Perraulti, i loro borghi diverrebber città, e le loro capanpalagi . Aspettarete voi dei Vaubansi , e. dei

DELLA NATURA.

dei Perraulti presso i castori? Il limo, onde la Natura si è servita ad impastare questi animali, non è lo stesso che ha usato nell'impastar gli architetti; ma ella sembra talvolta fare architetti e geometri, quando non sa che manuali ed automi. Ogni animale ha ricevuto i particolari suoi doni, e la sua misura d'industria proporzionata al suo sime. Ve n'ha taluno, in cui il meccanismo è si palpabile che dissimular nol possiamo. Ve n'ha altri ove è travestito sotto l'apparenza di ritlessione, e di genio, che ci seduce con sicurezza tanto maggiore, quanto più volentieri cerchiamo di esserlo. D'altra parte ci è assai più facile il far ragionare

il bruto da uomo, che l'uomo da bruto.

Confessiamolo ingenuamente: i castori saranno sempre pei Filosofi un'enigma inestricabile. Dotati sono di una specie d'intelligenza, la quale sembra collocarli tra l'nomo, e gli altri animali. Ciò non ostante siami qui concesso l'avventurare una congettura, quale non propongo che per quello che ella vale. La dottrina delle Idee innate, che per l'addietro ha avuti sì gran fautori, e che è stata dappoi sì solidamente confutata, sarebbe mai applicabile ai bruti? Il bruto nascendo è tutto ciò che sarà finché viva. I suoi saggi sono sempre opere da maestro. Egli non va mai a tentone, egli in nulla propriamente s'inganna. Le giovani api lavorano con la maestria delle più sperimentate. Quegli uccelli, che giammai veduto non hanno alcun nido, nidificano come i loro avoli. I castori non hanno scuola, alla quale vada la gioventù. Le api, gli uccelli, i castori porterebbero dunque nascendo delle idee di favi, di nido, di argine, di capanna? Il loro corpo sarebbe stato peravventura lavorato, e disposto su certi rapporti determinati a queste idee? Ma facilmente si conviene, che le idee traggono la loro origine dai sensi, nè in ciò nascer potrebbe dissicoltà veruna H 4

riguardo agli animali, giacchè tutte le loro idee sono puramente sensibili. Dipendono dunque tutte dai senfi. L' dunque probabile che ogni idea abbia nel cervello certe fibre, che le sono destinate, come altrove veduto abbiamo (1). E però non penseremo noi già, che l'anima dell'animale nascente rinchiuda attualmente tutte le idee relative alla sua conservazione, e a quella della sua specie; ma supporremo che il cervello contenga attualmente delle fibre proprie ad eccitare nell'anima queste idee, ed eccitarvele con un certo ordine, e relativamente a questa, o a quell'altra circostanza, in cui l'animale si abbatterà un giorno. Non sarebbono adunque propriamente idee innate che adotteremmo, ma bensì fibre innate. Secondo questa ipotesi il cervello dei castori conterrebbe originalmente una unione di fibre proprie a rappresentare ali'anima un argine, una capanna, delle palizzate, ec. e l'esecuzione di tutto ciò. Quindi sarebbervi nell'animale due particolari sistemi che si corrisponderebbero vicendevolmente, cioè un sistema rappresentativo, che avrebbe la sede nel cervello, e un fistema esecutivo, che risiederebbe nelle membra, e negli altri organi, destinati ad eseguire le rappresentazioni, o a realizzarle. E ficcome questi due sistemi sono stati calcolati sopra rapporti determinati alle differenti circostanze in che potevasi abbattere l'animale; egli è assai naturale che il loro agire varii relativamente alla diversità delle situazioni dell'animale, e a suoi bisogni attuali. Il Lettore ha già capito abbastanza la mente mia. Egli è sì discreto, che non vorrà immaginarsi, ch'io sia persuaso di avere diciferato l'enigma. Non ho fatto che sostituire a questa parola un termine che la rappresenta (2).

(1) Part. V. Cap. III. IV.

<sup>(2)</sup> Le lievi congietture qui da me propoile per tentare di

#### DELLA NATURA: 121

Del rimanente, che i castori non sacciano ved dere la loro industria, e i loro talenti che nello stato di società, che cessino di lavorare tosto che sono ridotti a vivere solitarii o prigionieri, che allora sembrino quasi stupidi, non è maggior maraviglia che la languidezza, e la totale inazione,

111

render ragione della sorprendente induttria de' Caftori, non ponno esser ben capite, che da que Leggitori, che hanno qualche cognizione de' principi del Saggio analisico sull' Anima. Tutte le nostre idee derivano originariamente dai sensie questi comunicano col cervello; al quale però trasnettono le diverse impressioni, che ricevono dagli obbietti. Ma quethe impressioni non si cancellano già este, tosto che abbian cessato gli oggetti di agire su i sensi, e meroè i sensi sul cervello: elleno sono più o meno durevoli; ed alla facoltà, che le conserva, si è dato il nome di memoria, Cause ed accidenti valevoli solamente ad attaccare il cervello, indeboliscono, ed anche distruggono la memoria. Questa facoltà dunque ha nel cervello una sede fisica, e quetta sede può ella eller altro, che l'ultime ramificazioni delle fibre de' sensi? E se queste fibre ritengono per un tempo più o mena lungo le impressioni degli obbietti, non si ha dunque sondata ragione d'inferirne, ch'esse siano organizzate in maniera che gli oggetti vi producano determinazioni durevoli, in virtù delle quali esse richiamino all' Anima le idee de medefimi oggetti? Ma le fibre, o i picciolissimi organi, che sono la sede della memoria, comunicano gli uni cogli altri ; poiche le idee d'ogni genere si richiamano a vicenda: l'ordine adunque, con cui questi piccoti organi si scuoteranno saran que' che determinaranno la serie e la specie delle idee, che verranno riprodotte. Quindi, se suppongati, che il cervello d' un' Animale fia itato originariamente costrutto in modo, che le sue fibre possano eccitare nell'Anima un' ordinata ferie d'idee analoghe a quelle, che noi riceviamo mercè l'educazione; a cagion d'esempio se quette fibre eccitino nell' Anima dell' Animale le idee d'un certo lavoro, o d'un dato seguito di operazioni, concepiremo fino ad un certo panto, come un tal Animale possa di primo sbalzo e senza educazione eseguire precisamente esso lavoro, ed esse operazioni. Forse il Lettore mi capirà meglio, se prenderaffi la pena di consultare il Cap. VI. delia Part. V. Sul momento non fo, che riassumere i principii li più generali del mio argomento.

in cui cadon le api, prive essendo di lor regina a Cinque o sei api separati dall'alveario non fabbricherebbero il minimo alveolo, anzi neppure una faccia di questo alveolo. Tal solitudine non le priverebbe però dei lor talenti, nè dei loro organi. Ma le api repubblicane sono state destinate a vivere in società, sono state organizzate per un tal fine, e la solitudine lascia i loro organi nell'inazione, e mancan di mobile. Altre api chiamate a vivere solitarie (3) sono state organizzate in un rapporto diretto a questa diversa destinazione : ogni individuo eseguisce adunque con le sole sue forze certe opere ammirabili, che altrove sono il prodotto delle forze riunite di un gran numero d'individui. I castori non erano stati organizzati principalmente per la solitudine, ma si bene per la società. Questa si era il mobile, che doveva animare i loro talenti, e mettere in esercizio i loro organi. La solitudine lascia la maggior parte di queste forze senza azione, e senza vita.

I castori domanderebbono di essere esaminati più attentamente, e da osservatori, cui non imponesse il maraviglioso. Bisognerebbe tentare il distorli dai loro lavori, opponendo ad essi varii ostacoli, modificando più o meno la forma delle loro opere, sostituendo artifiziosamente ai loro materiali de' materiali stranieri ec. Un buon dato di esperimenti intrapresi con tal vista filosofica spargerebbe la luce negli angoli, dove non sono che tenebre.

CA-

<sup>(3)</sup> Ved. il Cap. V. di questa Parte.

#### CAPITOLO XXXI.

De' Topi, o Sorci Muschiati.

IL Castoro, abitante del Canadà ha un com-patriota, che gli rassomiglia un poco per la forma, colore, pelame, per la caluggine fituata al di sotto, e più ancora per i suoi costumi. e la sua industria (1): parlo del Sorcio Muschiato, che non è più grosso d'un piccolo coniglio, e che suol dimorare nelle paludi, ovvero su le rive de laghi, e de'fiumi. A guisa del castoro, sa esso fabricarfi certe casuccie, ove ricovransi insieme più famiglie. Queste sono tane rotonde, la di cui figura fi accosta a quella de' sciami d'api fatti in forma circolare. La loro grandezza è proporziota al numero de sorci, che sonofi uniti per costruirle. Le maggiori hanno più di tre piedi di diametro, e queste alloggiano molte famiglie: le più piccole non ne contengono, che una, o due. Tali casette sono fabricate di giunghi artificiosamente intralciati, ed intonacati d'un argilla stemprata, che le industriose operaje impostano co'loro piedi, e che, per quanto si crede, distendono; ed uniscono colla loro coda. Tale piccol lavoro da Muratore di tre in quattro pollici di grossezza è pure coperto d'un strato di giunghi all'altezza di un piede, e che forma una specie di corona a guisa

<sup>(1)</sup> I Selvaggi dicono, che il Castoro, ed il Sorcio Muschiato sono statelli; ma che il Castoro, molto più grosso, è il primogenito, ed il più intelligente. A prima vista si prenderebbero un vecchio Sorcio Muschiato, ed un Castoro d'un-mese per due animali della stessa specie.

di cuppola. L'acqua delle pioggie non può penetrare entro questa abitazione, ma i nostri sorci voglion anche metterla al coperto dall'inondazioni particolari, e perciò costumano fare nell'interno della casuccia una specie di gradini, che sono tanti piani, ove potranno ritirare a misura che l'acqua si alzerà.

Durante la state i sorci muschiati vanno errando per la Campagna; e solamente verso il mese di Ottobre si radunano per travagliare in comune alla costruzione delle loro capanne. Loro servon queste di ritiro in tempo della cattiva stagione, e quantunque allora sieno coperti di ghiaggio o di neve all'altezza di vari piedi, e che ivi regni una prosonda oscurità, non lasciano di gustarvi in union di famiglia le dolcezze della società.

Essi hanno cura di lasciar aperta una porta nella capanna per l'ingresso, e la uscita, ma non mancano di chiuderla esattamente, tosto che si mani-

festa l'inverno.

Questi interessanti emoli del Castoro non fanno però, com'esso, le provigioni per l'inverno: la natura ha loro insegnato un'altro mezzo per vivere in quest'aspra stagione. Scavano al di sotto, ed intorno della casuccia una specie di pozzi, e di gallerie, che gli mettono sempre a portata di procurarsi dell'acqua, e delle radici. Si scavano ancora delle piccole sosse unicamente destinate a ricevere i loro escrementi.

Ordinariamente la famiglia è composta di padre, e madre, è di cinque, o sei figlj. Ogn' anno quessi sorci si fabricano nuove capanne per rinchiudervisi in comune unione; mentre si è osservato, ch' essi non ritornano alle loro antiche abitazioni, probabilmente perchè le straordinarie escrescenze d'acque della state le hanno danneggiate di troppo.

Per altro talmente è vero, coftruirsi da sorci muschiati del Canadà con tanta industria le dette

DELLA NATURA: 125

casuccie perchè loro servano di riparo contro i rigori dell' inverno, che di fatti que' sorci muschiati, che abitano ne' paefi caldi, non fi fabricano punto fimili abitazioni, ma fi contentano di scavarsi delle semplici tane a guisa de'coniglj (2),

PAR-

<sup>(2)</sup> Lo Storico de' Sorci Muschiati del Canadà, il Signor SARRASIN, mostra un vivo dispiacere di non aver potuto tener dietro ad essi nel loro ingegnoso lavorio; ma egli erasi almeno inoltrato assai nella loro notomia, ed avea scoperte delle particolarità ben fingolari. Mi ristringerò ad accennarne alcune. Il muscolo della pelle è sì forte, che nel contracrsi accorcia tutto il corpo. Le coste salse hanno pure una tale fleffibilità, onde l'Animale può passare pe' buchi, pe' quali non potrebbono infinuarsi altri animali, benchè più piccoli. Nel tempo della frega, che cade nella state, i testicoli situati presso l'ano, sono grossi come una noce moscata, e si concentrano poi, e spariscono interamente nelle stagioni intermedie. Lo stello avviene delle vescichette, che contengono il muschio fotto la forma d'un liquore latteo, c che stanno immediatamente vicine alle parti genitali. Finalmente l'uretra si apre nelle semmine in una prominenza pelesa, e forata, che sta sotto l'osso del pube. Deve aggiu-gnersi, che i detti forci non hanno le deta de' piedi di dietro unite con membrane, come il Castoro: nè il loro amere di vira e precisamente uniforme.

## PARTE DUODECIMA.

# SEGUITO DELL' INDUSTRIA DEGLI ANIMALI.

#### CAPITOLO I.

Generalità intorno le industriose maniere di varj Insetti relative alle loro Metamorfosi.

Resentemente esamineremo le ingegnose maniere degli animali solitarii. Se essi non ostentano quella grand' aria di riflessione, e di prudenza, quel lume di talento, quell'apparenza di governo, e di legislazione, che fanno su noi tanta impressione negli animali sociabili, non lasciano però d'interessarci o per la loro semplicità e fingolarità, o per la loro diversità, e aggiustatezza a un fine comune, del quale sono essi i mezzi ingegnosi e naturali. Dopo di aver contemplato il governo, i costumi, e i lavori di una repubblica possiamo intertenerci a considerare la vita, e le occupazioni di un solitario, e quindi passare dai monumenti di Roma alla capanna di un Robinson. Le opere, che gli animali sociabili eseguiscono, é che ci sorprendono non meno per la loro grandezza che per la bellezza del loro ordine, risultano dal concorso di molti individui. Passar debbono per varie mani, le une lo abbozzano, le altre le perfezionano, altre le terminano. Le opere degli animali solitarii escono da una sola testa, e la mano che le comincia, le proseguisce, le compie, le ripara. Ogni individuo ha ricevuto un talento particolare, la sua misura d'industria, per epichasta a se stesso, e provvede a tutto. ArDELLA NATURA. 12

Arrestiamci a contemplar le maniere, che riguardano la metamorfosi: questo è un gran passo per un de'nostri eremiti, che vi si debbe preparare. La sua conservazione dipende dalle precauzioni, a cui ricorre nell'avvicinamento di quest'epoca la più importante di sua vita. I bruchi ci osfirono da se soli esempli di quasi tutte le maniere, che la natura ha insegnate agl'insetti su questo genere. Restrigniamoci sopra tutto a questa classe.

#### CAPITOLO II.

I bruchi, che si sospendono per la parte deretana.

TEduto avete (1) che la crisalide non può agi-V re, e ne sapète già la ragione. Tutto fa, e tutto appunto deve fare il bruco. Il punto più essenziale si è di mettere la crisalide in istato di cavarsi senza rischio dall' astuccio del bruco. Per giungervi i bruchi usano diversi mezzi. Il più semplice egli è di sospendersi per la parte deretana (2). Filano su qualche appoggio un monticello di seta; vi attaccano tenacemente le due ultime gambe, e in tal modo fanno pendere la testa verso il basso. In tal' pofizione fingolare fi trasmutano allo scoperto. L' aftuccio del bruco & apre, e lascia comparir la crisalide. Da un momento all'altro ella fi riscuote sempre più. Ma che le accadrà, abbandonato che abbia l'affuccio? Come si sostenterà in aria? Come arriverà ella ad attaccarsi al luogo medesimo, ove il bruco era

(1) Part. IX. Cap. X. ec.

<sup>(2)</sup> Questa maniera è comune tra i Bruchi semi-vellutati, cui si è dato il nome di spinosi, perchè li loro peli rassomigliano a spine. L'Ortica nutre di questi Bruchi, che vi si trovano in primavera, e su quali è facilissime andar confrontando i piccoli lavori da me descritti nel presente Coppitolo.

prima? E' provveduta di una piccola coda, e questa è armata di uncinetti. Tuito il suo corpo ancora è pieghevolissimo. Co' suoi anelli, come colle mani, ella afferra una parte dell'affuccio, e vi fi attacca. Dopo un istante essa allunga la parte posteriore, e prende con altri anelli una parte più eminente dell'astuccio. S'inerpica così a ritroso sulla spoglia come sopra uno scalino, e giunge finalmente ad attaccare la coda al monticello di seta. La vicinanza della spoglia la incomoda, e però comincia a girare attorno se stessa per farla cadere, e d'ordinario vi riesce. Probabilmente questi giri non hanno un fine sì ragionato, come un grande ammiratore degl'insetti sembra averlo creduto. Il toccar della spoglia irrita più o meno la pelle dilicatissima della crisalide, e la determina a muoversi. Siccome ella è appesa ad un filo, è naturalissimo, che giri, e che la spoglia ceda a sì reiterate impulsioncelle. V'ha un'infinità di fatti simili, che troppo si esaltano, e che non sono niente più maravigliofi di questo.

#### CAPITOLO III.

1 Bruchi che si legano con un Cinto.

Por la parte deretana. Abbisognava, che il loro corpo si sottoponesse a un appoggio, e la natura ha loro insegnato un tal mezzo. Attorno del corpo fi passano un cinto fatto dall'unione di molte fila di seta, che coll'estremità incollate sono all'appoggio. Attaccano altresì questi bruchi le gambe deretane a un monticello di seta. Quindi naturalmente ne viene, che la crisalide trovasi legata ed avvolta come appunto era il bruco. Il cin-

DELLA NATURA: 729 to è molle, e lascia la libertà alla crisalide di eseguire le sue piccole operazioni (1).

#### CAPITOLO IV.

1 Bruchi, che si fabbricano dei Bozzoli:

Olte altre specie ricorrono a metodi assal L differenti per prepararfi alla metamorfofi. Si rinchiudono dentro a bozzoli, dove soggiacciono senza esser vedute alla trasmutazione. A chi non è nota cotale industria nel baco da seta? Mar ci inganneremmo, se pensar volessimo che tutti z bruchi, che fi fabbricano bozzoli, lavorassero sul modello del baco da seta. Le loro fabbriche differiscono tanto, quanto quelle che ci somministrano i nostri abiti, e i nostri mobili. A noi dispiace che il nostro assunto non ci permetta di intertenerci in questi piccoli mestieri, per considerarvi più da vicino le varie e ingegnose maniere degli operai, la forma, e gli effetti degli stromenti, che sì accortamente mettono in opera, ma prenderemo almeno una tenue idea dei loro lavori. e della diversità delle loro manifatture.

I bozzoli generalmente più noti sono di pura seta, come quello del verme, che tanto concorre al nostro lusso. La loro forma ordinariamente è T. III.

<sup>(1)</sup> Comunque l'operazione, di cui parlo in questo Capitolo sia molto semplice, non lascia però di presentare notabili varietà nelle disferenti spezie di Bruchi, che sogliono praticarla. Non tutti usano l'istessa maniera per filare la Ioro centura, e passassela attorno il corpo. Un Bruco molto bello comunissimo sul Cavolo, ed un'altro più bello ancora, che vive sul finocchio, e che sopratutto viene caratterizzato da un corno carnoso situato presso la testa, e che sa uscire e rientrare a sua voglia, sono nel novero delle spezie, nelle quali può osservarii più agevolmente un tale andamento. Questi Bruchi compariscono nella state.

vale; e questa nasce dal corpo dell'insetto medesimo, su cui sono i bozzoli modellati (1). Nel men-

(1) Bisogna però, ch' io faccia riflettere, che tutt' i Bruchi, i quali si filano bozzoli di seta, non li modellano essi già sul proprio loro corpo; cioè non vi tanno sempre rinchiusi dentro, mentre ne ordiscono i contorni, e ne sabricano il tessuto. Mr. di GEER ci ha data la curiosa storia d' un piccolissimo Bruco minatore, che adopera una maniera molto fingolare per cottruire il suo bozzolo. Dispiace. che quetto bozzolo fia sì piccolo, e che fia necessario l'ajuto della lente per vederlo bene; essendo esso un vero capo d' opera in quetto genere. Esso è ornato di vaghe scannel-Sature, che itendonsi per tutta la sua lunghezza. La sua forma ovale ed atlai allungata imita quella d'una navetta, o d'un battello rovesciato. Figuratevi, che un tale bozzolo sia diviso in due trasversalmente: l'Operajo comincia a lavorarne a maglia una metà; ma mentre in tal guisa il travaglia a formar questa, se ne sta per di fuori, e solamente la testa e le gambe davanti si applicano al tessitto a fine di stenderlo per ogni verso; e quindi lavora a un di presso come i nottri Operatori di maglie. A misura che prolunga il tessuto, va rinculando, tenendosi sempre in dirittura colla luughezza del cominciato bozzolo. Quando ha terminato di ordire i contorni della prima metà del bozzolo, e di fabricarne il telluto, entravi dentro prima colla testa, si capovolge, e si mette a travagliare la seconda metà. Esso porta la sua testa in avanti, allunga il corpo, come per misurare la lunghezza, che deve dar alla parte, che restagli da cottruire. Da principio ne modella l'estremità puntuta, ed a misura che prolunga il tessuto, ritira il corpo indietro facendolo rientrare nella prima metà. Allorchè gli orli delle due metà sono vicini a combaciarsi, il bruco non ha più che da tendere le fila per unirli.

Il tessuro di questo vago bozzolo presenta alla lente un' aggradevolissimo spettacolo; sembra di vedere una rete da Pescatore. I fili, che vanno da una scannellatura all' altra, s' incrocicchiano, e sormano le maglie ben compite della reticella. Que', che partono obliquamente da una scannellatura vanno a metter capo in un altra, che la siegui immediatamente, e così d'una in altra scannellatura. Ma un tale tessuro non sarebbe abbastanza consistente a genio del bruco, e lasciarebbe troppa trasparenza al bozzolo, ed

mentre che il bruco lavora, s'aggira alla maniera di un S, o di mezzo anello, e vedefi bastantemente che i fili, ne'quali allora fi avvolge, descriver debbono attorno a lui un ovale più o meno allungato. Il bozzolo è una spezie di gomitolo generato dalle circonvoluzioni di un medesimo filo. Mi servo di un paragone grossolano, e poco esatto. giacchè maggiore si è l'arte, che risplende nella costruzione di un bozzolo, che nella formazione di un gomitolo; ma quest' arte parzialmente è nascosta. Il filo propriamente non fa le rivoluzioni attorno al bozzolo, ma vi descrive un' infinità di rigiri, che compongono diversi strati di seta. da cui resulta la grossezza del tessuto. Una trafila locata in vicinanza della bocca dell'insetto modella questo filo prezioso. La materia setacea prima di passare per la trafila presentafi a foggia di gomma mezzo liquida, contenuta dentro a due grandi serbatoj, piegati a maniera d'intestini, e che vanno a metter capo alla trafila col mezzo di due condotti sottilissimi e paralleli. Per tal modo ciascun condotto somministra la materia di un filo: la tra-

il Bruco vuole che sia opaco. Tosto che ha terminato di unire le due merà, si occupa a fortificarne tutto l'interno, intonacandolo di strati di seta.

Non ho detto, come l'accorto filatore giunga a formare le scannellature; o striscie, che fregiano tanto l'esteriore del suo bozzolo, ho ommesse molt'altre minute spiegazioni, che non potrebbero esser capite mercè una semplice descrizione senza l'ajuto delle figure: ma aggiugnerò, che il filatore sà così bene pigliar le sue misure, quando tabrica la seconda metà del bozzolo, che le striscie di questa metà vanno a corrispondere esattamente a quelle della prima.

Il corpo adunque del nostro picciolo Bruco non serve per forma del suo bozzolo; ma si può dire, che gli serve di misura, o che serve come una specie di telajo per eseguir l'opera, il che sembrarà di scorgere leggendo con attenzione nelle Memorie dell'Osservatore la circostanziatissima de-

scrizione delle operazioni del filatore.

fila riunisce i due fili in un solo, e il microscopio dimostra questa riunione. Un filo di seta, che a noi sembra semplice, è dunque effettivamente doppio. Un filo di seta di ragno è diversamente composto, quantunque prodigiosamente fino: que-Ito è formato dalla collezione di molte miglia di fili, che passano per diverse trafile. L'immortale Storico del baco da seta fi è afficurato che il bozzolo di un tale insetto formafi dalle reticelle di un medefimo filo, la cui lunghezza supera novecento piedi bolognefi. Alcuni Scrittori troppo portati per il maraviglioso hanno decantato l'antivedimento del baco da seta: ce l'hanno descritto come quegli che prevede il prossimo suo fine, e che ordina egli stesso i preparativi del suo sepolcro. Manca solamente a cose tanto gentili maggiore esattezza. Il baco da seta agisce egli è vero, come se prevedesse : ne viene egli per ciò che prevegga, e agir non potrebbe precisamente nel modo stesso senza nulla prevedere? Arrivato che è all'interno suo accrescimento, i serbatoj da seta ne sono pieni quanto ne possono essere: apparentemente pressato viene dal bisogno di scaricarfi di tal materia; se ne scarica, e il bozzolo è il risultato naturale di un tal bisogno, e delle attitudini che prende l'animale nel soddisfarvi. Tali attitudini sono senza fallo quelle che più gli convengono. Sollevasi altresì variandole, e siccome è presso a poco cilindrico, in qualunque modo fi pieghi, ei tende sempre a descrivere un'ovale. Movendosi la trafila per ogni dove, ingrossa viemmaggiormente il tessuto del bozzolo. Tale generalmente si è la fabbrica di tutti i bozzoli di questo genere. Ve n'ha alcuno di un tessuto si fino sì stretto, sì liscio, che sembra puramente membranoso.

Alcuni de' nostri bruchi filatori danno al bozzolo una forma più fina, e che imita quella di un DELLA NATURA:

Battello rovesciato. Il bozzolo del baco da seta è fatto, per così dire di un pezzo solo . I bozzoli a battello formati sono di due pezzi principali lavorati a maniera di nicchi, ed uniti con molta proprietà e finezza. Ciascun nicchio è lavorato a parte, ed è formato di un numero quasi infinito di piccolissimi ricci di seta. Nella parte anteriore del bozzolo, che rappresenta la posteriore del battello, fi osserva un orlo che alquanto risalta, in cui apparisce una fessura angustissima che indica l'apertura fatta a posta per l'uscita della farfalla. In quel sito i due nicchi possono allontanarsi l'uno dall'aktro, e dare il passaggio alla farfalla. Costrutti sono ed uniti con tal arte, che fanno forza, e il bozzolo da cui è uscito l'insetto, sembra essere egualmente chiuso che quello in cui abita ancora. Con tale ingegnoso artifizio la farfalla & sempre libera, e la crisalide in ficurezza. Parleremo altrove di maniere analoghe, ma più fingo-

I nostri filatori non sono tutti egualmente provveduti di seta, tutti però sembrano volersi involare a' nostr' occhi. Quelli che non sono abbastanza ricchi per lavorarii un buon alloggio di seta, suppliscono a tal difetto con differenti materie più o meno grossolane, che hanno l'avvedutezza di far entrare nell'edifizio dell'alloggio. Gli uni si contentano di coprirlo di foglie, che legano insieme negligentemente. Gli altri non si restringono

3 ad

<sup>(2)</sup> Trovansi in primavera sul Vinco, e su la Quercia del Bruchi, che sanno coltruire que' bozzoli di forma elaborata, che ha l' aspetto d' un battello rovesciato. Ciò che dico quì della fessura fatta per l' uscita della Farfalla, non si era per anche osservato, sebbene molto meritasse di essero per ciò perchè il bozzolo sembrava affatto chiuso, benchè realmente nol tosse. Bisogna mirarvi ben molto d' appresso per riconoscervi il piccol artifizio del Bruco. In un' attro scritta ho data una minuta descrizione de' suoi andamenti.

Ad ammassare le foglie, e a soggettarle, ma le dispongono con certa regolarità. Altri spargon di polvere tutto il tessuto del bozzolo, la qual polvere è una materia, che mandano pel deretano, e che obbligano ad infinuarfi tra le nla (3). Altri fi spogliano dei peli, e ne compongono un tessuto mezzo seta, e mezzo peli (4). Altri dopo esserfi spogliati piantano i lunghi peli attorno di essi, e ne formano una palizzata a volta (5). Altri uniscono alla seta, e ai peli una materia pingue, che traggono dal loro interno, e con questa turano le maglie del tessuto, che ne rimane come vernicato (6). Altri s' internano nella sabbia, o nella minuta ghiaja, e vi fi lavorano bozzoli di sabbia, in cui tutti i grani legati sono con seta. (7)

(3) Questa specie di Bruco, che la distribuzione de' colori ha fatto chiamare di livrea, e che vive in società una parte di sua vita, sparge in tal guisa di polvere il suo bozzolo, per diminuire la trasparenza del suo tessuo, e renderlo abbastanza opaco. Tale Bruco è comunissimo, e trovasi in primavera su le siepi, e su gli alberi fruttiseri.

(4) Quelta maniera è comune a molte grosse spezie di Bruchi vellutati, che vivono ne la state sul Carpino, sul Nocciuolo ec. Lo è pure a diverse spezie di Bruchi, che la singolar disposizione de' loro peli ha satti chiamare Bruchi a spazzola, e che trovansi in primavera sul pruno, ed alcuni altri alberi.

(5) Quelta curiosa maniera è propria d'un piccol Bruco, il quale nutresi de' Lichent, che crescono su le muraglie, e che si trovano in primavera. Mr. di REAUMUR è stato

il primo, che ne abbia parlato.

(6) Molti grossi Bruchi vellutati, che trovansi nella pria mavera sul Carpino, sull' Olmo ec., si costruiscono tal sorta di bozzali, nella fabrica de' quali fanno entrare i proprii peli, ed una materia grassa. Altrove ho narrate le piccole operazioni, che aveva rilevate in questi, ed in alcuni Bruchi a spazzola.

(7) Havvi una quantità di Bruchi, i quali penetrano nella terra, per ivi contruire de bozzoli con grani di arena, che legano infieme mediante la loro feta. Un obel Bruco, DELLA NATURA.

Altri in fine sprovveduti di seta forano la terra, e vi fanno una cavità (8) in forma di bozzolo, e ne intonacano le pareti con una specie di glutine, o colla:

Un' altra specie molto più industriosa delle precedenti eseguisce un lavoro, che non ci stanchiami di ammirare. Veduto avete dei bozzoli, che somigliano a un battello rovesciato: tale è pure la forma, che questa specie dà al suo bozzolo; ma non lo lavora di pura seta. Co' denti ella stacca delle laminette di scorza di figura rettangolare, pressochè eguali e simili, che unisce con tutta la proprietà, e tutta la finezza di un ebanista, e con questa compone i principali pezzi del bozzolo. Questi gran pezzi sono adunque formati di un numero grande di minutissimi pezzetti posti punta a punta, e legati con seta. In una parola crediam vedere un tavolato, o un' opera d' intarsiatura (9).

che vive la state sul Tasso barbasso, o sul Buon-Uomo, è uno di que', in cui più spicca l'industria in tal genere si può costringere a travagliare allo scoperto, cavando di terra il bozzolo, e sacendogli un'apertura più o meno grande. Se pongasi minuta rena a portata del Bruco, vedrassi avanzar la sua testa suori dell'apertura, pigliar i grani di sabbia co' denti, poggiarli in faccia agli estremi dell'apertura, fermarveli con della seta, ed arrivare in tal guisa a ri-

parare il disordine fatto al suo bozzolo.

(8) La maniera, la più semplice di tutte, fi è quella, che praticano i più groffi Bruchi rafi delle nostre contrade, ed in particolare il bel Bruco, che vive nella state sopra il filio, e sul gelsomino, e che dà la famosa Farfalla a testa di morto, comunissimo in primavera sul Titimaglio a foglie di cipresso, e che rendesi notabilissima per la sua bellezza, e per la distribuzione de' suoi colori, usa i medesimi andamenti per afficurare la sua trasformazione, e gli basta di costruirei nella terra una cavità proporzionata alla sua grandezza; ma i grani, che formano le pareti della cavità sono legati con una specie di glutine, o di umore viscoso.

(9) A Mr. di REAUMUR siam debitori dell' interessante

Similmente lavora in legno un altro bruco, ma con arte diversa. Il suo bozzolo è di figura ordinaria, ed è formato di frammenti piccolissimi e irregolari staccati dal legno secco. Il segreto dell' insetto confifte a legare i frammenti, e a comporne una specie di scatola. Gli riesce, tenendoli qualche momento dentro la bocca, umettandoli, e incollandoli infieme mediante un glutine, che fa le veci di seta. Da fimile mistura nasce un bozzolo di solidità quafi uguale a quella del legno. La farfalla non ha stromento per forarlo, ma probabilmente puote ammollirlo. Questo si è il bruco che ha il liquore acido, di che ho parlato (10). Tal liquore ammollisce sensibilmente il bozzolo, e si è congetturato con fondamento che preparato era da lungi per mettere in istato la farfalla di farsi largo (11).

CA-

Storia delle industriose operazioni del piccol Bruco, che si costruisce un bozzolo sì osservabile. Trovasi in Maggio su la Quercia; ma io ve l'ho cercato per molti anni inutilmente: bisogna che sia non poco raro.

(10) Part. VIII. Cap. V.

<sup>(11)</sup> Parlava quì d'un gran Bruco raso, che vive in estate sul Salcio, e sul Vinco, e che rendesi il più osservabile di tutti per la singolarità della sua sorma, che ha un non so che di figura di pesce. La sua parte posteriore molto assistata terminasi in una coda sorcata e squamosa. Ciascum ramo della sorca è un subo, che contiene una specio di corno mobile e carnoso, che l'Insetto ne sa uscire a sua voglia. Questo Bruco osser altre particolarità anatomiche, ancora più notabili. I Signori di REAUMUR e di GEER vi avean satte sopra molte osservazioni, ed a me pure avea sornita materia per un piccolo scritto, che già publicai altra volta.

#### CAPITOLO V.

I falsi Bruchi, che si lavorano dei bozzoli doppii 1

Erti insetti, che la somiglianza che hanno co' bruchi, ha fatto chiamare falsi bruchi (1), sanno pur sabbricarsi dei bozzoli; e questi bozzoli sono per offrirci novelle singolarità. Sono realmente doppii, voglio dir che due bozzoli sono insieme rinchiusi, senza che l'uno partecipi dell'altro. Il bozzolo esterno sembra fatto di pergamena, e talora la pergamena è un'opera a rete. Il bozzolo interno all'opposto è di un tessuto sinissimo, sommamente setaceo e lustrato (2).

#### CAPITOLO VI.

Gl' Insetti, che vivono nelle Frutta.

CL'Insetti più solitarii sono quelli, che vivono dentro le frutta. E' dimostrato che ogni frutto non alberga che un bruco, oppure un verme (1).

Igno-

<sup>(1)</sup> Il Sig. di REAUMUR ha dato il nome di falsi-Bruchi a questi vermi, che hanno più gambe membranose che nomi Bruchi; ma che per altro ad esti rassomigliano molto per la loro sorma, struttura, genere di vita, ed andamenti. Ve ne sono de' rassi, e de' semi-vellutati come i Bruchi. Le mosche a quattro ale, in cui esti trassormansi hanno un aria di samiglia, un aria stupida e pesante, che serve di ajuto per riconoscerle.

<sup>(2)</sup> Ho fatta ammirar altrove la bellezza, e la composizione del tessito di quello bozzolo interno. Devo aggiugnere, esservi de' Bruchi fatti a spazzoletta, che sembrano coftruirsi de' bozzoli doppi, come l'ho fatto osservare in altro scritto.

<sup>(1)</sup> Mr. di REAUMUR erafi afficurato d'un tale fatte mercè le sue offervazioni sopra i piccoli Bruchi, che vivono nel-

Ignoriamo la cagione di un fatto tanto osservabile, e sappiamo solamente, che un Naturalista tentato avendo di far vivere insieme alcuni bruchi di
questa specie, venivano suriosamente alle prese
qualunque volta si abbattevano insieme (2). Egli
è adunque ben deciso, che l'umore di questi bruchi è antisociabile. Molti si trasformano dentro il
frutto medesimo, che ad essi servì di ritiro, e di
cibo; vi fanno delle cavità, che tappezzano di
seta, o nelle quali si filano dei bozzoli. Altri, e
questo è il maggior numero, escon dal frutto, e
vanno a trasformarsi dentro la terra;

CA-

nell' interno di diverse spezie di frutta, come le pera, le mela, le prugne, le ciriegie ec. Comunemente tali Bruchi nominansi Vermi, e Verminose le frutta, ove dimorano: nondimeno la maggior parte di quest' Insetti sono veri Bruchi i quali trasformansi in Farfalla. Le semmine depongono sovente molte uova su lo stesso frutto, e pure questo non rinchiude mai, che un solo Bruco, sebbene potesse contenerne. e nutrirne buon numero. Lo stesso ossetvasi ne' piccoli Bruchi, che annidano nell' Interno de' grani, non ve n' ha giammai che un solo per ciascun grano. Mr. DUHAMEL, che molto aveva offervato circa i piccolissimi Bruchi di un tal genere, che divorano i grani dell' Angomese, e che ce ne ha dato un curioso trattato, dice espressamente, che avendo aperto con tutte le possibili cautele gran numero di grani danneggiati, non aveva mai trovati due Brucht in uno slesso grano .

(2) Sul piccol Bruco, che vive nell' interno del Capo del Cardo a berettajo; (detto anche Labro di Venere), l' Autore aveva fatto i tentativi, di cui parlo in questo Capitolo, da esso altrove descritti con minutissima, e fors' anche troppa esattezza. Egli aveali molto variati, e sempre i piccoli Romiti, che volea forzare a viver insieme; si battevano corpo a corpo con una rabbia inesplicabile: d' onde ordinariamente seguivane la morte d' uno de combattenti. Osservavasi, che i medesimi scansavano attentamente d' incontrarsi, e tenevansi per lo più a qualche distanza gli uni

dagli altri.

#### CAPITOLO VII.

Gl' insetti che piegano e rotolano le Foglie delle Piante

Ono eziandio veraci eremiti la maggior parte di quegl'insetti, che piegano e rotolano le fozglie di molte piante (1). Questo metodo è familiare a molti bruchi (2). Per tal modo si procacciano piccole cellette, che loro servono di comode abitazioni, e dove trovano sempre un cibo sicuro, posciachè mangiano le pareti della celletta, ma sono premurosi di non toccare giammai l'invoglio destinato a coprirli. Le disferenti maniere, onde si alloggiano questi bruchi danno luogo a dissinguerli in legatori, in piegatori, e in rotolatori (3).

L'arte dei legatori è generalmente la più semplice. Ella confiste a legare con fili di seta molte foglie, a formarne un piego, nel cui centro sta-

l'albergo del piccolo eremita.

La maniera de piegatori suppone industria maggiore. Piegano le foglie in tutto, o in parte. In tutto, allorche la porzione piegata è interamente ricondotta sopra un'altra porzione della foglia In parte, quando questi bruchi altro non fanno, che piegare più o meno la foglia.

Ma

(2) Varie spezie di Vermi, e di Ragni sanno pur destras-

mente rotolare le foglie delle piante.

<sup>(1)</sup> Hannovi, ciò non oftante, alcune spezie di quetti Insetti della classe de' Bruchi, che vivono in società.

<sup>(3)</sup> Tutti questi Bruchi sono piccolissimi, e per l'ordinario sforniti di peli ; trasformansi in Falene, o siano Farfalle notturne. Ve ne sono molte spezie, tutte più o meno diversificate. La maggior parte sono vivacissimi, e quali convulsionari.

Ma sopra tutto è degno di ammirazione il Razvoro de' rotolatori. Abitano una spezie d' inviluppo, di forma, di misure, di posizione diverso in differenti specie. Gli uni gli danno una figura cilindrica, gli altri di un cartoccio, che è sì bera fatto come quelli degli Speziali. La foglia è sempre avvolta a spira, o come lo sono i cialdoni (4). Ordinariamente l'inviluppo o il cartoccio riposasu la foglia, ma qualche volta, lo che è più fin-

golare, vi è piantato come un rullo.

Il Lettore immagina egli la meccanica, che presiede alla costruzione di sì diversi lavori? Capisce egli come un' insetto che non ha mani, giunga a rotolare una foglia, e a tenerla sì rotolata? Sappiamo in generale che i bruchi filano; si pensa già che mediante questi fili i nostri accorti rotolatori fanno prendere alle foglie la forma di un tubo cilindrico o conico. Si veggon di fatti dei pieghi di fili distribuiti di distanza in distanza, che tengono l'inviluppo obbligato alla foglia. Ma come mai questi fili che non sembrano fare che l'uffizio di funicelle, concorsi sono a rotolare la foglia? Ecco ciò che crediamo d'indovinare, e che punto non indoviniamo. Credefi che il bruco attaccando i fili all'orlo della foglia, e tirando questi fili a lui, sforzi l'orlo a sollevarsi, e a ritondarsi, ma c'inganniamo. L'uso che fa l'industrioso insetto di sue forze porta seco una meccanica più dilicata. Attacca, gli è vero, i fili all'orlo della foglia, ma non li tragge punto a se. Ne incolla l'altro estremo alla superficie della foglia. I fili di un medefimo piego sono quasi paralleli, e compongono un piccol nastro. A lato del nastro l'insetto ne fila un secondo, che passa sopra

<sup>(4)</sup> Il Bruco non chiud' esso già il cartoccio nell' estremità; vuol peterne uscire al bisogno, ed involarsi in tal guisa a suoi nemici.

Il primo, e lo attraversa. Ecco adunque il segreto di sua meccanica. Passando sul primo naftro per tendere il secondo, pesa egli sul primo con tutto il suo corpo, e tal pressione che è diretta a deprimere il nastro, obbliga l'orlo della foglia, a cui è attaccato, ad alzarfi. Il secondo nastro, the subito fu incollato sul piano della foglia, conserva nell'orlo l'elevazione, o la curvatura, che ha voluto dargli l'insetto. Se vorremo esaminar da vicino i due nastri, il loro effetto sarà sensibile. Il secondo apparirà molto teso, e il primo assai molle; poichè questo ha perduto la sua forza, nè più deve averne. Presentemente voi capite già che l'inviluppo fi forma a poco a poco dal ripetere le medesime manifatture sopra diversi punti della foglia (5). Ma spesso accade che i più robusti nerbolini della foglia resistono troppo; e allora l'insetto sa indebolirli roficchiandoli qua e là. A formare un cartoccio vi si richiede qualche manifattura di più . Il rotolatore taglia su la foglia coi denti quel pezzo che lo deve comporre. Non lo stacca già per intero, giacchè allora sarebbe senza base; stacça solamente la parte, che forme-

<sup>(5)</sup> Quanto io diceva quì su le traccie di Mr. di RFAU-MUR intorno l' ingegnosa meccanica de' nostri Rotolatori, sembra esigere qualche correzione. Il suo illustre Emulo, Mr. di GEER, che avea tenuto dietro ai loro andamenti con molta attenzione, non credeva, che la gravezza del Bruco contribuisse sensibilmente all' esserto del ravvolgimento. Un Piegatore, che vive sul Trisoglio selvatico, avevagli fatto vedere operazioni di maggior essetto. Aveva osservato, che il Bruco piglia colle due gambe anteriori il filo di seta, che tende dall' una all' altra estremutà della soglia, e che lo tira a se per sorzare i lembi della medesima ad accostarsi vicendevolmente, e che quando tende il secondo silo, sinchè non ha terminato di tenderlo, non lascia il primo. Questi fili adunque sono veri piccoli canapi, coll' ajuto de' quali il Bruco eseguisce il suo lavoro con noa minore celerità, che deltrezza.

rà il contorno del cartoccio. La qual parte è propriamente una coreggia, ch' egli va rotolando a proporzione che la taglia. Alza il cartoccio su la foglia a un dipresso come noi alzamo un obelisco inclinato. Attacca dei fili, o delle cordicelle verso la punta della piramide, le aggrava del peso del suo corpo, e in tal modo obbliga la punta ad alzarfi. Voi indovinate già il resto. Questa è la stessa meccanica, che eseguisce un' inviluppo.

Queste cellette abitate dal bruco, servono anche di ritiro alla crisalide. Questa probabilmente non sarebbe contenta di un semplice inviluppo di foglie. Il bruco tappezza di seta la celletta. Altre specie vi si filano un bozzolo. Altre abbandonano la cel-

letta, e vanno a trasformarsi sotto terra.

#### CAPITOLO VIII.

Gl' Insetti che minano le foglie delle Piante.

Y'Ha alcune foglie di piante, che hanno la sottigliezza di un foglio di carta. Crederebbefi averci degl'insetti, che sanno albergare dentro la sostanza di queste medesime foglie, e garantirsi là dentro dalle ingiurie dell'aria? Una foglia è per questi piccolissimi insetti un vasto paese, ove lavorano strade più o meno tortuose, e minano nel parenchima della foglia, come i nostri minatori dentro la terra. E però hanno preso il nome di minatori di foglie (1). Sono costoro comunissimi spettano gli uni alla classe de' bruchi, gli altri a quella de'vermi. Sossiri non possono di essere allo scoperto, e però s'infinuano tra le due pelli

<sup>(1)</sup> Il Naturalista, cui siam debitori della migliore storia di questi piccolissimi Insetti, egli è desso, che ha loro dato il nome di Minatori di soglie: ben comprendesi, che parle di Mr. di REAUMUR.

DELLA NATURA.

di una foglia. Vi trovano nel tempo stesso il cibo necessario. Ne mangiano il parenchima, o la
polpa, e viaggiano mangiando. Gli uni vi si scavano budelli diritti, o curvi, e questi sono minatori a gallerie. Gli altri minano attorno a se stessi in certi spazii circolari, o allungati, e questi
sono minatori in grande (2). I denti sono gli strumenti, onde minano i bruchi; ma tra i vermi
minatori se ne veggono alcuni, che scavano il
parenchima per via di due dentetti equivalenti alle
nostre zappe (3). Nella stessa mina molti di quest' insetti nlano il bozzolo, dentro cui debbono
trassormarsi. Altri escono dalla mina, e vanno a
filare, o a trassormarsi altrove. Le farsalle pro-

na della

I Minatori in grande, o a grandi aree, minano tutt' all' intorno di se itessi nella grossezza della soglia. La sigura della mina è ordinariamente determinata da quella specie di nervetti, che formano l'orditura della foglia, e tra le quali essa trovasi situata. Questi nervetti pel piccolissimo insetto sono montagne, che non sormonta. Diversi Minatori d'un tal genere ricorrono ad un singolar espediente per accrescere l'altezza della mina, e itabilirvisi più agiatamente: piegano l'epidermide, che hanno staccata; talvolta non vi fanno che una sola piegatura, talvolta ve ne formano due o più. Queste pieghe si san vedere sull'epidermide, come altrettanti inciampi.

(3) I Minatori in maggior parte vivono in una perfetta solitudine: si trovano nondimeno delle mine a grandi aree, che rinchiudono più Minatori, i quali non sembrano nè cercarsi, nè suggirsi: tali sono le mine, che sono grossisimi della pianta denominata Giusquiamo, che sono grossisimi Insetti in confronto degli altri Minatori. Se vengano

titi"

<sup>(2)</sup> La galleria de' nostri Minatori è aperta ad una delle sue citremità, a quella cioè, per cui l'Insetto nascente si è introdotto tra le due membrane della soglia. Ben si scorge, che la galleria deve andar sempre allargandosi, a misura che l'Insetto s' inoltra nella toglia, poichè esso ne proporziona la capacità alla grossezza del suo corpo, e siccome cresce ogni giorno, così ogni giorno dilata maggiormente la sua galleria.

venienti dai bruchi minatori, sono piccoli miracoli della natura. Ella ha prodigalizzato ad essi loro, l'argento, l'azzurro: anzi ha satto di più, associandoli con gusto a colori più, o meno ricchi; e ci dispiace soltanto che lavorato non abbia

in grande fimili capi d'opera.

Ma i minatori ci offrono qualche cosa, che seco apporta maggior maraviglia. Osservate queste foglie di vite, che avete sotto degli occhi: sono bucate da fori ovali, che sembrano essere stati fatti con ferro acuto e tagliente. Sono stati i bruchi minatori gli artefici di questi fori, staccando dalla foglia due pezzi di pelle, per mezzo di cui Sabbricato hanno un bozzolo: ecco un tal bozzolo posto perpendicolarmente sopra di un palo, a molta diffanza dalla foglia, che somminifirato ne ha i materiali. Come ella è mai stata tagliata, modellata, flaccata, trasportata? Non cerchiamo d'indovinarlo, ma più tosto di sorprendere l'industrioso operatore su la sua tavola. Egli mina in galeria, e all'estremità della galleria lavora il suo bozzolo. Due pezzi di foglia di forma ovale sottilissimi, eguali, e simili debbono comporlo. Il bruco prepara questi pezzi, li assottiglia, evacuandoli del parenchima, li modella, li fodera di seta, li taglia co' denti, quasi con forbicette, li raccoglie, gli unisce. Già più non appartengono alla foglia, eppure il bozzolo non cade. Il bruco ha presa la precauzione di ritenerlo con qualche filo alla spezie di telajo, di cui è orlato.

ritirati dalla loro mina, fi accingono totto a scavarne una muova, il che non sanno fare comunemente gli altri minacori. E se dopo che un Minatore del Giusquiamo ha cominciato a scavare una nuova mina, vi s'introduca un secondo Minatore, poi un terzo, ed un quarto, effi proseguiranno tutti ad avanzarsi nell'interno della foglia, senza attaccarsi gli uni agli altri; ma ciascuno lavorera a parte, suella si farà in comune.

DELLA NATURA.

Terminato il bozzolo, passa il bruco a staccarlo dal suo luogo, e a trasportarlo. Egli ha lasciato una piccola apertura all'uno degli estremi. Da tale apertura fa uscirne la testa, la porta avanti. afferra co' denti un punto di appoggio, e facendo sforzo tira il bozzolo a se. I fili che lo ritenevano, cedono, e il bruco porta seco la sua casetta, come la lumaca il guscio. Di grazia osservatelo camminare. Il suo correre è un nuovo mistero Detto si era che tutti i bruchi hanno per lo meno dieci gambe : questo ne è senza affatto, e ci mostra che pensar dobbiamo delle Nomenclature (4). Opponete al suo cammino un vetro pulitissimo, e posto perpendicolarmente. Egli non si arresta; ed ecco che già s'inerpica su per lo vetro come sopra una foglia. Ma per qual' arte segreta trova egli il mezzo di attaccarvifi, sprovveduto essendo di gambe, e di uncinetti? Veduto avete de' bruchi che filano monticelli di seta, ne quali si fissano (5). Il nostro minatore fila simili monticelli di distanza in distanza sul piano che scorre. Co' denti afferra un monticello; che diventa per lui un punto di appoggio : trae a se il bozzolo, e lo conduce presso del monticello, va

<sup>(4)</sup> Mr. di RFAUMUR avea dato per uno de' caratteri essenziali del Bruco, l'aver esso almeno dieci gambe, e non più di sedici; ed aveva chiamati Falsi-Bruchi alcuni Insetti molto simili ai Bruchi; ma che ne disserivano principalmente, perchè avevano più di sedici gambe (Cap. V. Not. 1.) Quest' industre Minatore vien a contradire il carattere, che il nostro illustre Osservatore avea stabilito relativamente ai Bruchi. Tutta la Storia Naturale è piena di simili eccezioni alle nostre regole pretese generali, e niente è più atto a farci sentire, quanto dobbiam esser riservati a tirar si fatte conclusioni generali, poichè le nostre premesse sono sempre più o meno particolari.

(5) Cap. I. di questa Parte.

lo attacca, indi porta avanti la testa; fila un secondo monticello, vi si attacca come al primo;
sforzasi per istaccare il bozzolo, lo stacca, e lo
tragge verso il nuovo monticello; ve lo attacca
di nuovo, e questo secondo passo già fatto vi svela il segreto di sua ingegnosa meccanica. Così lascia egli su i corpi che scorre delle piccole orme
di seta prodotte dai monticelli, che fila di distanza in distanza. Giunto al luogo in cui deve fissarsi, vi ferma con permanenza il bozzolo, ponendolo in una verticale situazione. Ne esce poi
una galantissima farsalla pomposamente vestita,
come quelle degli altri minatori, e del medesimo
genere (6).

#### CAPITOLO IX.

## Le False Tignuole .

A tri insetti soggiornano dentro a grandi gallerie di seta, che allungano ed allargano a proporzione del crescer loro. Le coprono di materie
grossolane, e sovente dei loro escrementi. Lavorano tali gallerie sopra i diversi corpi di che si
cibano, e queste variano secondo la specie deil'insetto. Chiamate si sono false tignuole tutte le spezie, che si fabbricano degli astucci., Sapete già
che quelli delle vere tignuole sono portatili. Le
false tignuole, più degne di osservazione, sono
quelle che si stabiliscono negli alvearii delle api,
e che ne distruggono i favi. Non hanno armi difensive, coperte non sono che di una pelle dilicata e molle, eppure sono state chiamate dalla natura a vivere alle spese di un piccol popolo guerrie-

<sup>(6)</sup> L'eccellente Osservatore, che ci ha data l'interessante Storia di questo Minatore, è Mr. GODEHEU DE RI-VILLE Commendatore di Malta.

DELLA NATURA. riero, benissimo armato, e dispostissimo a difendere i suoi alloggi . I nostri ingegneri spesso ricorrono alle mine, e ai fossati per impadronirsi delle piazze. Era di maggiore necessità per le false tignuole l'essere eccellenti in questa sorta di attacco, e le loro opere chiaro dimostrano che sono tali. Non marciano giammai che al coperto. Gittano lunghi budelli nel più folto dei favi, che diriggono a lor piacimento, e dove sono sempre in ficurezza contro l'inimico. Simili gallerie internamente vestite sono di un tessuto di seta assa? stretto, e al di fuori rivestite di uno strato denso di granelli di cera, e di escrementi. Così i bei lavori delle api laboriose sono sordidamente distrutti da un nimico, che scoprire non possono. e che le sforza talvolta ad abbandonar l'alveario. Le false tignuole non se la prendono contro dell' mele, nè forano le cellette che lo contengono ... Non mangiano che la cera, e questa materia che la Chimica non sa disciorre, viene analizzata dal loro stomaco (1), Cresciute essendo quanto è necessario, si lavorano all'estremità della galleria un

ni di cera. Ne' nostri granaj piantano il domicilio altre false tignuole, e vi moltiplicano sfoggiatamente. Se la prendono con la più preziosa delle nostre der-

bozzolo di seta, che inviluppano sempre con gra-

K 2 ra+

<sup>(1)</sup> Queste Fasse-Tignuole possono accomodarsi ai bisogni delle materie disferentissime della cera, nutrirsi, e vestirsi di carta, di cuojo, di penne, di peli ec. I loro escrementi conservano, come que' delle Tignuole, i colori delle materie che hanno rosicchiate; e questi escrementi esse possono digerirsi di nuovo, anzi digerirne anche le feccie, che ne risultano. Appartengono esse Fasse-Tignuole alla numerosa classe de' Bruchi, e le Farsalle notturne, che ne derivano, corrono con gran velocità, e sono abilissime per insinuarii nelle cassette degli sciami per ivi deporre le loro nova.

fate. Legano insieme i grani del formento, si filano nel mezzo di questo ammasso di grani un tubetto, dove albergano. Quivi hanno tutto il comodo di un cibo abbondante. Rosicchiano a lor aio i grani, che hanno avuta la premura di soggettare all'astuccio, e che ne sono come l'invoglio. Accostandosi la trasmutazione, abbandonano l'astuccio, cacciansi dentro a un grano, o nelle fessurette che scavano ne'solaj, le soderano di seta, e vi si tramutano in crisalide (2).

CA-

(2) Accennerò ancora alcune altre False Tignuole, che meritano d'esser conosciute. Notorie sono le Tignuole, che rodono le stosse di lana, e che sanno farci degli altucci portatili. Evvi altresì una Falsa Tignuola, che oltrepassa in grossezza le vere Tignuole, e che vive soora simili stosse. Ella ivi costruisce con arte una specie di culla di seta e di peli, sotto cui se ne sta rinchiusa. Questa culla non è aperta che all'estremità anteriore, e da questa estremità appunto la Falsa Tignuola prolungata a misura che cresce. Essa fila da principio un tessuto di pura seta, al quale dà la forma di culla, e lo termina col guernirlo di peli. Quando vuole sgravarsi degli escrementi si capovolge per trasserire la parte deretana all'apertura della culla. Tali escrementi, a disserenza di que' delle vere Tignuole, non hanno il colore delle stosse dall'Insetto, ma sono sempre neri.

Un' altra Falsa Tignuola attacca le pelli, e specialmente quelle delle legature de' libri; onde le Persone di lettere hanno il maggior interesse di conoscerla. Le gallerie che da esse vengono costrutte sono coperte de' loro escrementi; ma le medesime non si stabiliscono solamente sotto le pelli, allignano anche sotto la corteccia degli alberi vecchi, ed

ivi nutrisconfi di cadaveri d'Insetti.

Un' altra Falsa Tignuola è ghiotta di Cioccolato, e sceglie il più odorofo. Ella vi fi torma delle cavità, e vi fi costruisce una galleria di seta, che allunga secondo il bisogno.

Tutte le False Tignuole da me accennate si collocano nele la classe de' Bruchi, perchè tutte trasformansi in Farfalle.

Delle Tignuole in generale:

Le Tignuole domestiche.

77' Ha pochi insetti, che abbiano tanto diritto di essere da noi ammirati, come quelli che sanno al par di noi lavorarsi degli abiti, e che saputo lo hanno infallibilmente prima di noi. Nascono nudi come noi, ma nati appena cercano di vestirsi. V' accorgete già ch' io parlo delle tignuole. Tutte non si vestono d'un medesimo uniforme, nè impiegano nelle lor vesti le siesse materie. V' ha forse maggiore diversità intorno a ciò neile mode delle tignuole di spezie diverse, che in quelle di differenti popoli della terra. Spettacolo interessante per l'Osservatore, e che il Contemplatore della Natura considerare non può, come tutto il rimanente, che in un punto di generalissima veduta. Di volo parlato abbiamo delle tignuole domestiche (1), ma è ben dovere che di nuovo le consideriamo alcun poco. La forma del loro abito era la più conveniente, e precisamente risponde à quella del corpo. Egli è un piccolo astuccio ciliudrico, aperto da ambe le bande. La stossa entra nella fabbrica della tignuola. Un misto di seta, e. di peli ne compone il tessuto, ma non sarebbe soffice bastante per l'insetto, e però lo fodera di pura seta. I nostri mobili di lana, e le nostre pelliccie somministrano alle tignuole i peli, di che si servono nella fabbrica delle loro stoffe. Fanno esse una scelta di questi peli, li tagliano co' denti, e artifiziosamente gl' incorporano nel tessuto seraceo. Non cangiano mai di abito: quello,

<sup>(1)</sup> Part. XI., Cap. 11.

che portavano nella loro infanzia, lo portano eziandio nella virilità. Sanno adunque allungarlo ed allargarlo secondo il bisogno. Non è difficile l'allungarlo, non dovendo far altro che aggiugnere nuovi fili, e nuovi peli a ciascuna estremità. Ma non è sì facile di allargarlo. Veduto avete (2) che adoperano precisamente come facciam noi in un fimile caso. Fendono l'aftuccio nelle due parti opposte, e v'inseriscono destramente due pezzi di necessaria larghezza. Non fendono già l'astuccio da un canto all'altro, giacchè allora i lati troppo fi allontanerebbono, ed esse rimarrebbono allo scoperto. Non lo fendono da ogni lato che fino al mezzo in circa di sua lunghezza. Quindi in vece di due pezzi, o di due allargamenti, ve ne mettono quattro. La ragione non potrebbe meglio condursi. Il loro abito è sempre del colore della stoffa, da cui lo hanno preso. Se adunque la tignuola che ha l'abito turchino, passa sopra un panno rosso, gli allargamenti saranno rossi; e così verrà ella a farsi un abito d'Arlecchino, se viene a passare sopra panni, o stosse di più colori. Vivono dei peli stessi, di cui si vestono. E' cosa maravigliosa che li digeriscano, più maraviglioso ancora che i colori non si alterino nella digestione. e che gli escrementi fieno sempre di un colore sì vivo, come quello de panni, che rodono. I Pittori potrebbono provvedersi dalle tignuole di polveri di tutti i colori, e di tutte le degradazioni del medefimo colore . Fanno de piccoli viaggi ; quelle che piantano il nido nelle pelliccie, non amano di camminare su lunghi peli, ma tagliano tutti quelli, che si attraversan nel viaggio, ne marciano mai che la falce alla mano. Quando a quando riposano, e allora è che fissano l'affuccio per via di cordicelle, e lo mettono per così dire all'

all-

<sup>(2)</sup> Part. sud. ivi.

DELLA NATURA.

ancora. Lo fermano più solidamente ancora, allorche vogliono trasformarsi. Ne turano esattamente le due estremità per prendervi con maggior sicurezza la forma di crisalide indi quella di farfalla (3).

### CAPITOLO XI.

## Le Tignuole Campestri , ed' Acquatiche :

E tignuole campestri, di cui temer non dobbiamo gl' insulti, superano di lunga mano mell' industria le tignuole domestiche. Prendono dalle foglie delle piante la materia de' loro abiti, ma sa d' uopo che preparino cotal materia, e che le diano la leggerezza, e la pieghevolezza conveniente al vestimento. Queste tignuole sono una spezie di minatrici; che s' insinuano tra le due membrane di una foglia, le quali sono per esse ciò che è una pezza di panno per un sartore; con questa differenza che il sartore ha bisogno di un modello, è e le nostre tignuole sanno sar senza. Staccano dalle membrane tutta la sostanza carnosa aderente, le assottigliano, le puliscono. Tagliano in appresso da queste membrane per tal modo preparate due pezzi quasi eguali e simili; cercano dar loro la convessità, la curvatura, i contorni, e le pro-

<sup>(3)</sup> L'ammirazione, con cui lo Storico delle Tignuole domestiche aveale riguardate, non valse ad arrestarlo dall' indagare i mezzi efficaci di distruggerle, e di preservare dalle loro devastazioni i nostri mobili e le nostre stosse. Fibe di fatti la sorte di riuscire su una si utile ricerca, e c'insegnò, che l'odore dell'olio di trementina è sempre ad esse gnò, che l'ammo leggiera di quest'olio sopra fogli di carta di intallibilmente la morte a tali Insetti distruggitori. L'odore, che ne esala, gli sa cader in convulsione, e bem presto muojono coperti di livide macchie.

porzioni, che efige la forma deil'astuccio, e tal forma è spesso finissima. Li raccolgono, gli uniscono con una proprietà, e destrezza incredibile, e finiscono col foderarli di seta. Allora più ad esse non rimane che cavar fuori l'abito dall'interno della foglia, dove è stato preso, e tagliato, la qual cosa non efige che pochi sforzi. V' ha alcuni di questi astucci, che portano sulla schiena piccole dentature, le quali danno loro non tenue ornamento, e li fanno comparir più composti. Non sono altro le dentature, che quelle della foglia, nella quale sono stati lavorati gli astucci. Le tignuole campestri si trasmutano dentro al loro abito, come fanno le domestiche. Non abbiam fatto che toccare l'arte industriosissima delle tignuole -campestri: in altro luogo le considereremo più da vicino, e grandissima sarà la nostra maraviglia. Del rimanente l'abito di queste tignuole non è fatto perchè si allunghi e si allarghi: quando diventa troppo stretto ne fanno un altro.

Molte tignuole campestri ed acquatiche, giacchè l'acque albergano le loro tignuole, non sono intente a preparare la stoffa delle lor vesti. Di fatti le materie, che mettono in opera non sono suscettibili di veruna preparazione. Filetti di legno, festuche, frammenti di foglie, pezzetti di scorza ec. posti in certo modo come le tegole, vestono esternamente l'astuccio, che è formato di pura seta. Altre volte è coperto di rena, di pietruzzole, di pezzetti di legno, di particolette di canna. di gusci ora di telline, ora di lumache, e ciò che non crederebbesi queste telline, e queste lumachette abitano ancora i loro gusci, e per essere connesse con l'affuccio, sono obbligate a seguir la tignuola, che le porta dovunque le è in grado. Una tignuola così vestita non somiglia male certi pellegrini. Quelle che coperte sono di legno, di rena, di pietre, e d'altre pesanti materie insieme. legate somigliano molto a un Soldato Romano pesantemente armato. Voi già v'immaginate che fimili abiti aver debbono forme bizzarrifime. Ve n' ha però de' molto eleganti, in cui la disposizione ordinata compensa alquanto la loro estrema rozzezza. Qualche vantaggio deriva alle tignuole acquatiche dal vestirsi in un modo sì strano. Fa d'uopo ch' esse sieno sempre in equilibrio con l'acqua, entro cui vivono. Se l'aftuccio diventa troppo leggiero, vi attaccano una pietruzzola, se diviene troppo pesante, vi attaccano pezzetti di legno (1). Tutte queste tignuole si trasmutano den-

(1) Tutto serve alla maggior parte delle Tignole acquatiche per coprire l'attuccio di pura seta, che si filano : veggionsi pigliare indifferentemente d' egni forta corpicelli, che incontrano in acqua ed attaccarli al loro abito. Vi sono nondimeno delle spezie di quette Tignnole, che non si veltono già indiffintamente di ogni sorta di materie, e che sembrano scegliere in preferenza le materie d'un certo genere, delli quali vestono costantemente il loro astuccio. Le une preferiscono granélli di sabbia, o piccole pietruzze, attre le foglie, o pezzetti di esse, altre fill di giunco, altre semi ec.

Le nostre Tignuole acquatiche non escono da se sole dall'astruccio: questo serve loro di ricovero e di difesa, e sevoglion costringersi ad uscirne, esse non l'abbandonano che all' ultimo estremo; che se indi venga situato a di loro portata, ben tosto vi rientrano. Non così le Tignuole domestiche: forzate che siano una volta a lasciare il loro astriccio, non vi rientrano più.

Provvedute sono di denti le Tignuole acquatiche non altrimenti che i Bruchi, al par de' quali rodono le foglie delle Piante; ma nel tempo stesso sono carnivore, e divorano i Vermi, e le Ninfe degl' Insetti acquatici. Anzi di più si divorano anche tra di loro, ed una Tignuola, che avesse la disgrazia di rimaner priva del suo attuccio, sarebbe ben presto divorata dalle Tignuole della sua specie.

All' approffimarci della prima metamorfofi, le Tignuole acquatiche legano, come all'ancora, il loro astucchio, ma

tro all'astuccio (2), passando le une in farfalla;

le altre in mosche (3), altre in iscarafaggi.

Certe campestri tignuole non usano per vestirsi smaterie sorestiere, ma vestonsi di pura seta: ma quì il tessuto è più stretto, più sino, più lucido di quello de' più bei bozzoli de' bruchi. Ha anche di più una particolarità; egli è tutto composto di squamette simili a quelle de' pesci, e che si coprono alcun poco a vicenda. All'assuccio è qualche vol-

in maniera che l'acqua possa sempre rinovarvisi; quindi esse non lo sissano mai sull' estremità, che deve restar aperta; talvolta loro avviene di attaccarlo all'assuccio d'un'altra Tignuola, che in tal guisa lo trasporta assieme col suo.

Talune di queste Tignuole ci mostrano un contegno singolare: all'approssimarci della metamorfosi accorciano il loro astuccio: Siccome la Ninsa è meno lunga della Tignuola, può star benissimo in un'astuccio più corto, e verissimilmente le torna meglio, che l'astuccio sia accorciato:

(2) Le Tignuole acquatiche non fanno nel loro astuccio, che una sola trassormazione in Ninfa, come se n'è afficurato Mr. di GEER. Talvolta l'astuccio trovasi sistiato a molta profondità sott' acqua: se la trasmutazione in Mosca destinata interamente a viver nell'aria, rischiarebbe di annegarsi nell'attaversare lo strato di acqua, che la separa dall'aria. La Natura, che ha voluto la conservazione dell' Insetto, ha insegnato alla Ninfa, che esca dall'astuccio all'avvicinarsi dell'ultima metamorsosi. Questa non ha che temere dall'acqua suo naturale elemento: apre adunque la porta della sua casuccia, attraversa l'acqua, innalzasi alla superficie, e viene all'aria libera, ove si dissa dell'invoglio di Ninfa per comparire sotto l'ultima forma di Mosca.

(2) Le Tignuole acquatiche sono Vermi da sei piedi, che si trasformano in Mosche di quattro ali, d'un genere particolare: le loro ale sono colorite a un di presio come quelle delle Farfalle; ma i loro colori non provengono, come in queste ultime da piccole squame variamente dipinte. (Part. III., Cap. XVIII., Nota 4.) La specie di simiglianza di queste Mosche colle Farfalle ha indotto Mr. di REA-UMUR a dar loro il nome di Farfallenare. Altri Naturali-

sti le hanno chiamate Frigune.

DELLA NATURA. 15

volta sovrapposto un invoglio a foggia di mantello, che lo copre quasi per intero, e che composto
viene di due pezzi principali, che hanno la figura
di un nicchio bivalvo o a due battenti. Le tignuole che cavano dal proprio fondo la materia del
loro abito, dovevano saperla allungare e allargare,
giacchè troppo sarebbe loro costato il farsi un abito novello quando ne avevano bisogno, e però
maravigliosamente sono intente ad ingrandirlo.
Non ci mettono allargamenti, come fanno le tignuole domestiche, ma lo fendono di luogo a luogo longitudinalmente, e riempiono subito gl' intervalli con nuovi sisi di una lunghezza proporzionata alla necessaria ampiezza. Questo astuccio di
forma singolare diventa pure per loro una specie
di bozzolo, ove si trasformano in farsalle.

#### CAPITOLO XII.

Gi Insetti, che si coprono delle loro materie escrementizie.

Ono Uomini ben molto stomachevoli quegli Ottentotti, che si fanno centure, e sivaletti di budella di bue senza neppur vuotarle. Più ancora d'un'Ottentotto sa un piccol verme da ser piedi, gialliccio, molto passuto, gran mangiatore di sua natura, e che divora le soglie de Gigli, mentre esso copre tutto il suo corpo de suoi propri escrementi. Verisimilmente la sua pelle dilicata, sina, e trasparente esigeva d'esser disesa contro l'ardor del sole, e tutto è stato ben disposto nell'Insetto, acciocchè ottenesse un tale intento medianti le materie, che rigetta. In esso, in vece d'esser collocato l'ano, giusta il consueto, a lato del ventre, trovasi situato dalla parte del dorso, e l'intestino, che ivi va a metter capo, getta gli escrementi verso la testa. Non lanciali già lonta-

no, ma un movimento ondulatorio degli anelli; che il verme sa dirigere e modificare a propofito, spinge la materia di luogo in luogo, e la stende a poco a poco sul dorso e su i fianchi. Essa scorre agevolmente su la pelle uguale del piccol Ottentotto, e l'umidità, che la penetra, vien anche a facilitare il suo scorrimento. Appena dopo due in tre ore, che il verme ha mangiato, tutta la parte superiore del suo corpo vedefi coperta d'uno firato di escrementi. Questo strato dapprima è sottilissimo, va ingrossandosi ad ogni pasto, ed i pasti del nostro Insetto sono sempre copiosi, finalmente cresce tanto, che acquista un volume tre in quattro volte maggiore di quello dell'Animale. Involto da quest' enorme coperta, sotterrato, per così dire, sotto un monticello d'escrementi, non mostra più che la testa, la quale è piccolissima, e sotto questo strano aspetto inganna l'occhio dello Spettatore poco informato, che crede non vedere se non un mucchio d'escrementi. Non è molto attaccato questo grosso invoglio al corpo dell' Animale, onde, quando vuole, se ne sbarazza agevolmente: talvolta pure gli cade da se, e gliene succede un nuovo, poichè il fabricarselo nulla più coflagli del primo. Per vestirsi una tale Tignuola non ha che da mangiare; il suo crescimento è rapidissimo: nè gli occorre più d'una quindicina di giorni per acquistare la grandezza propria della sua specie. Allora essa penetra nella terra, ed ivisi fa un bozzolo, che merita d'esser esaminato. L'esteriore non presenta, che un piccolo ammasso di terra, ma l'interno offre una tapezzaria di raso, che ha tutto lo splendore dell'argento il più puro. Si crederebbe di seta finissima e lustrata, e pure non è formata, che d'una materia spumeggiante, che la Tignuola manda per bocca, e che seccasi prontamente all'aria. Con questa singolar materia essa lega i grani di terra, che coprono il

DELLA NATURA: 15'

suo bozzolo, e gli servono di difesa. Dopo avervi vestita la forma di Ninfa, l'Insetto manifestasi ben presto sotto quella d'un vaghissimo scarafaggio la di cui squama brillante è del più bel rosso di minio, e di cui la testa, le gambe, ed il ventre

sono d'un lustratissimo nero.

Un' altro verme da sei piedi d'una figura più degna d'osservazione, che il precedente, e che vive sopra il Carciofo, non copre già tutto il suo corpo de'propri escrementi, nè se gli applica immediatamente su la pelle; ma trovasi posto in istato d'impiegarli con miglior arte e proprietà. In vece di farsene un invoglio, se ne forma un Parasole, cui dà la direzione e l'elevazione, che più gli piace. Lo inclina avanti, o indietro, lo alza, o abbassa secondo i suoi bisogni. I fusti del Parasole sono unicamente formati dalla Natura: l'insetto fornisce la stoffa. Presso l'ano tien attaccata una lunga forchetta scagliosa e mobile, su la quale dispongonfi gli escrementi di mano in mano che escono. Ben presto tutta la forchetta ne diviene guernita, e l'Insetto trovasi avere un riparo, che lo mette al coperto dal sole. Ma non le sole materie, che rigetta per l'ano, servongli a comporre la tela del parasole: a guisa di varii altri Insetti, esso cangia di tempo in tempo la pelle, e quella che sveste, adattasi parimenti su la forchetta, e serve talvolta di fondo alla stoffa del Parasole.

La nostra curiosa Tignuola, se pure può darsi tal nome al nostro verme a Parasole, si trasforma su la foglia stessa, su di cui è vissuta, e senza farsi alcun bozzolo: e giunta al suo ultimo stato si mostra sotto la forma d'uno scarafaggio caratte-

rizzato per una specie di mantelletta.

## 158 CONTEMPLAZIONE CAPITOLO XIII.

Gl' Insetti, che abitano in una specie di schiuma.

A Cicala, famosa pel suo canto, è una grossissima mosca da quattro ale. Hannovi altre spezie di Cicale, che non sono conosciute se non da Naturalisti, e che ne differiscono per diversi caratteri. Tra queste spezie ve n'è una picciolissima, che sotto le sue prime forme di verme e di Ninfa mena un genere di vita molto fingolare. Passeggiando in Primavera ne' prati, incontransi su le piante bene spesso mucchi d'una specie di schiuma d'un bianco vivo, tutta impregnata di bolle d'aria, e che prenderebbesi per saliva (1) in mezzo alla quale spuma vive l'Insetto, di cui mi accingo a parlare. Esso è interamente coperto, e per arrivar a vederlo bisogna delicatamente toglierne il suo invoglio, quafi tutto aereo: allora vien a scoprirsi un piccol Animale tutto nudo, che sembra uscire dal bagno. La sua pelle di color gialliccio, sembra molle e delicata: cammina sopra sei gambe, e con molta prestezza. Coll'ajuto d'una tromba succhia l'umore d'una quantità di Piante, e più succhia, più cresce l'ammasso di spuma, sotto cui ricovrasi. A poco a poco la rigetta per l'ano, ed allora scorgesi la parte deretana dell'Insetto mobilissima contorcersi con varii mg-

<sup>(1)</sup> Si è dato il nome di Schiume di primavera a questi anunassi di materia spumosa, che veggonsi in Primavera su l'erbe de prati. Il Popolo, che ne ignora la vera Natura, gli crede sputi di varii Animali. POUPART è stato il primo a darcene la Storia; Mr. dee GER l'ha persezionata: esso aveali studiati sino dal 1737. lo pure aveali osservati nel 1740 e verificati la maggior parte de satti riferiti da POUPART.

DELLA NATURA. 159

movimenti, allungarsi, ed accorciarsi, dilatarsi, e restringersi, e la schiuma uscire sotto la forma di piccole bolle; che dispongonsi le une appresso le altre. Se ne forma da grado in grado un' ammasso considerevole, che nasconde interamente l' Insetto. Questo singolare invoglio gli è ben necessario: poichè se ne resti privo si secca, ed in sine perisce. Può anche giovare a preservarlo dagli attacchi de-

gl'Insetti carnivori (2),

Mentre i figliuoletti di questa specie di Cicala sono ancor giovani, restano volentieri uniti nello stesso mucchio di spuma; essi sembrano travagliar in comune ad aumentarlo, ma quando ivi sono cresciuti ad un certo segno, si disperdono sull'erbe, ed allora ordinariamente non trovasi che un sol verme, o una sola Ninfa in ciascun mucchio di schiuma; pure non è cosa rara, che se ne incontrino due o tre; nè vi vuol molto a comprendere, che ove maggiore è il numero di Ninfe, ivi più grosso è il mucchio di schiuma. Non accade di queste Ninfe, come di quelle della maggior parte delle Mosche, le quali rimangono in una perfetta immobilità fino alla loro trasformazione: queste sono non meno agili de' vermi stessi, e ponno venir distinte, che per due tubercoli, i quali hanno sul dorso, ed entro cui stanno rinchiuse le ale della Cicala (3).

Nel mezzo della medefina spuma fa la sua trasformazione la Ninfa; ma in quest' importante circostanza la schiuma non tocca più la pelle dell' Insetto. Se ne forma esso, non si sa per anche il come, una specie di volta sottile, unita, e traspa-

ren-

(3) Queste sono semi ninse, o falsi ninse. (Si consulti il Cap. IX. della Part. IX.)

<sup>(2)</sup> Vi sono nondimeno delle Vespe, che s'internano nella schiuna, e ne rapiscono gli abitanti per recarseli al vespajo.

rente, che lo circonda da tutte le parti a qualche distanza. Sotto questa volta operasi comodamente l'ultima metamorsosi, e la Ninsa diviene Cicala: tosto la fora per mettersi in libertà, e cominciare un novo genere di vita tutto diverso dal primo. Essa corre e salta nè prati, e questa vita vagabonda terminasi dalle semmine col depor le uova (4).

#### CAPITOLO XIV.

Il Ragno, che formasi un ricovero in una bolla d'aria.

N seguito degl' Insetti, che sanno alloggiarfi, o vestirfi, presentasi un Ragno, le di cui maniere d'operare in questo genere hanno ancor molto più di che sorprenderci per la loro fingolarità. Egli è già osservabilissimo per l'elemento, in cui vive. Il più generalmente conosciuti sono i Ragni per Insetti meramente terreftri; quello; che voglio dar a conoscere vive in mezzo all' acque stagnanti; ma nondimeno di tempo in tempo esce dalle medefime per andar à caccia su le loro rive; e però e una specie di amfibio, ma più acquatico che terrestre, Esso nuota con maravigliosa celerità, ora sul ventre, ora, e più sovente ancora, sul dorso. E' un'ammirabile nuotatore, ed inseguisce la sua preda fino al fondo dell'acque con sorprendente agilità. Talvolta l'infiegue anche su la terra, e dopo averla afferrata, la trasporta in

<sup>(4)</sup> Ha osservato Mr. de GEER, che la Cicala di questa specie depone le sue uova in autunno, e questi non ischindono, che in primavera. La parte deretana della femmina è provveduta d'un bell' intromento composto dall' unione di quattro lancetre squamose, destinate senza dubbio a far nelle l'ante gl' incavi, che denno ricovrare le sue uova.

DELLA NATURA. 161

fondo all'acqua. Ivi è ove formafi un'alloggio; ch'è l'unico nel suo genere. Ne poggia i fondamenti sopra alcuni fili di erba, e tal fondamentoè di pura seta. Innalzafi indi alla superficie dell'acqua nuotando su la schiena espone il ventre all'aria, e siccome è sempre intonacato d'una specie di vernice, l'acqua non potrebbe attaccarvifi bensì vi fi attacca l'aria; un momento appresso lo ritira prontamente sott'acqua carico d'una lamina d'aria, che vi resta attaccata, e ch'esso va a metter destramente entro il suo tessuto setaceo. Súbito ripete la stessa operazione; alzasi di nuovo alla superficie dell'acqua, presenta il ventre all'aria, torna sull'istante a sommergersi, e va a depositare una seconda bolla d'aria allato della prima. Moltiplica così le sue corse, continua il suo lavoro, e finalmente si trova avere un piccol edificio tutto aereo; ho quasi detto un palagio incantato, che gli fornisce un ritiro ficuro e comodo . ove alloggia in secco nel mezzo dell'acqua. Ma esso brama un poco più di solidità al suo edifizio; vuole sopratutto, che le bolle d'aria, le quali ne sono i materiali non possano sfuggirli; a quest' oggetto le copre esteriormente di seta, i di cui filì sottilissimi sono strettamente uniti insieme. Esce poscia da questo palazzo incantato per passeggiare nelle vicinanze, ed andare a caccia d'Insetti. Nell'atto, in cui esce, il palazzo chiudesi da se stesso, la sua capacità diminuisce, ben presto il Ragno entrasi carico d'una preda: tosto il palagio allargafi; il Ragno vi fi trova alloggiato comodamente, e vi divora in ficurezza la sua preda,

Il maschio e la femmina attendono ugualmente a costruire questo singolare albergo. Nella stagione degli amori il maschio abbandona il suo, s'avvicina a quello della femmina, vi s'introduce, di più l'ingrandisce mercè la bolla di aria, che reca seco, e questo alloggio diviene una camera nuzia-

T. III, L le,

162 CONTEMPLAZIONE le, ove i felici amanti fi prodigalizzano i loro favori (1).

CA-

(1) Tra i Ragni la fecondazione operafi d'una maniera molto particolare. Le parti genitali del Maschio sono situate in un luogo, ove non si pensarebbe mai di cercarle: stan esse collocate nelle di lui antenne. Risovverrà, che le antenne sono due corna mobili, che gl' Insetti portano alla testa, e di cui ignorasi tuttavia il vero uso. (Part. III. Cap. XVIII.) Le antenne del Ragno maschio sono terminate per un bottone, che contiene la parte dellinata a fecondare la temmina. Tra questi Insetti feroci, che si divorano a vicenda, gli avvicinamenti del maschio e della femmina non si fanno che con cautela, e nella stagione, in cui l'amore addolcisce la naturale fierezza. In ogn' altro tempo i Ragni vivono nella maggior solitudine nel centro della loro tela, ed hanno cura di sfuggire l'incontro de'loro fimili. Ma ne' tempi degli amori veggonsi sovente due Ragni su la stessa tela, ed agevolmente ii riconoscono per due individui di sesso differente, spinti dai medesimi bisogni ad approssimarsi. Il maschio è desso, che sa tutti gli avanzamenti; si avvicina a passi lenti e misurati; mostra della dissidenza, e sembra temere di non eller ben ricevuto: nondimeno si sa coraggio, e comunemente più piccolo della femmina, osa approssimarlesi al segno di toccarla con una delle sue zampe; ma preso tosto da un subito spavento, rincula all'istante; nientemeno la femmina resta immobile nel centro della sua tela colla testa rivolta all' ingiù, nè sembra punto cercar d' intimorire il maschio. Questo ritorna ben presto ad avvicinarsi, e divenuto più ardito, sollecita i favori, che non si ha intenzione di ricufargli; apresi il bottone d'una delle sue antenne: ne sorte un corpicello carnoso, che da esso vien applicato alla parte genitale della femmina collocata sotto il ventre, molto vicina al corsaletto, replica la stessa operazione coll' altra antenna, ed ecco fecondata la femmina. Tali sono, in particolare, gli amori di questi Ragni di giardino, che si filano delle tele verticali in poligoni, e di cui molte spezie sono degne di special osservazione pe'loro bei colori : gli amori d'alcune altre spezie offrono altre particolarità, che non fermarò a descrivere.

Mr. CEOFFROY, uno degli Storici degl' Insetti, a verificati questi fatti, ch' erano già stati osservati dalli LYONET e GEER, ed ha verificato similmente quelli, che concernono il Ragno acquatico, già stato scoperto da un' Anonimo.

### CAPITOLO XV.

## Il Ragno Minatore .

V Eduti abbiamo gl' Insetti, che minano nel parenchima delle foglie delle Piante, e che vi si fanno budella, o gallerie, nella guisa che i nostri Minatori ne scavano nella terra (1) onde si è lor dato il nome di Minatori di foglie. Havvi un' altro Insetto d'un genere differentissimo. al quale il nome di Minatore sembra convenire molto meglio, mentre esso scava nella terra, e quest' Insetto è un Ragno assai simile esteriormente a quello delle cantine, ma che ne differisce molto pel suo genere di vita, e per la sua industria. Si stabilisce esso sul pendio più o meno rapido d'una creta sciolta, e sgombra, ove l'acqua delle pioggie possa facilmente scolarsi. Ivi scava colle sue forti tanaglie una mina in forma di galleria lunga circa due piedi e la di cui larghezza dapertutto a alla di lui un di presso uguale e proporzionata grossezza gli permetta di salire e discendere comodamente nel sotterraneo. Ne tapezza tutto l'interno di tela di seta, che serve anche ad agevolargli il cammino, a ritener i grani di terra, che potrebbero staccarsi dalla mina, e ad avvertirlo di ciò che fassi all'ingrosso, ove in verità è un opera sorprendente, per esser fatta di mano d'un Insetto, e che verrebbe voglia di rivocare in dubbio, se non fosse stata assai bene veduta e descritta da un esatto Naturalista, il Sig. Ab. SAUVA-GES. Quest' Opera, unica presso gl'Insetti, è una porta, o piuttosto una specie di un vero trabocchetto formato di più strati d' una terra stemperata, assodato mercè d'una certa seta,

<sup>(1)</sup> Consultiss il Cap. VIII, di questa Parte,

e i di cui contorni sono sì perfettamente circolari, che sembrano delineati col compasso. Il di dietro della porta, o del trabocchetto, cioè la parte, che guarda verso l'interno della mina, è convesso e liscio: la faccia, o prospetto esteriore, che trovasi a fior di terra, è per l'opposto piana e scaltra, e si consonde così bene col vicino terreno, che non sa da esso distinguersi, ed è facile il giudicare, che l'accorto Minatore abbiala voluta così per meglio celare il luogo del suo ritiro.

Ma non ho ancor detto tutto ciò, che quest' ingegnosa cateratta contiene di più meraviglioso, temo solamente, che quanto mi resta a riferirne non paja favoloso. La sua faccia posteriore è foderata d'una tela, i di cui fili fortissimi, e sommamente uniti si prolungano in maniera, che formano una specie di bandella (2), che sospende artificiosamente la trappola alla parte più elevata dell'apertura della galeria. Per mezzo di questa bandella, come se coll'ajuto d'una cerniera il trabocchetto può alzarfi, ed abbassarfi, aprire, e chiudere la galleria. Basta ad abbassarlo il suo proprio peso, sia perchè la galleria è molto inclinata all'orizzonte, fia perchè il Minatore ha avuta l'accortezza di sospenderla alla parte superiore dell'apertura, come se avesse cognizione dell'effetto della gravità. Quest'apertura è modellata a forma d'imbuto, e nell'estremità del suo dilatamento forma una specie di scannellatura, o d'incaftro, contro il quale va a battere la trappola nell'abbassarfi. Allora s'accomoda esso così esattamente nell'incastro, o battente, che non lascia al di fuori alcuna presa per alzarlo, e sembra far corpo col-

<sup>(2)</sup> Chiamali bandella, in francese penture, (termine del-Parte), quella banda, o spranga di lama di ferro, che serve a sostenere una porta.

la scannellatura medesima. Nondimeno se introducasi destramente la punta d'una spilla nel luogo dell'unione, fi arriva a sollevare un poco la trappola, ma allora provafi una refistenza, che reca stupore, e che aumenta a misura che tentasi di sollevare più il coperchio. Indovina egli il Lettore, chi produca questa refistenza? Avvertito il Ragno dal lieve scotimento, che la spilla ha cagionato ne' fili che distendonsi lunghesso la galleria, accorre prontamente alla porta, attacca fortemente le sue zampe da un lato alle pareti della galleria, dall'altro alla porta, e rovesciandosi all'indietro, fa forza per tirarla a se. Così la posta apresi e chiudesi alternativamente, secondo che in questo piccol conflitto l'Osservatore la vince sopra il Ragno, o il Ragno sopra l'Osservatore. Ma ben si capisce da qual parte pender deve la vittoria, e non perciò si resta meno meravigliato, che un sì piccolo Animaluzzo possa fare tanta refisienza. L'Osservatore sforza finalmente la porta, o la solleva interamente, ed il Ragno è ridotto a fuggir. rapidamente in fondo alla sua galleria. Si ponno ripetere più volte gl'islessi tentativi coll'indestre Minatore, e provar sempre dalla parte sua la medefima refistenza. Ogni volta accorre egli alla porta, e

fa i più grandi sforzi per impedire, che non aprasi. Chiamato a vivere nel più oscuro ritiro, questo Ragno sembra non poter soffrire il chiarore del pieno giorno. Quando cavasi fuori della sua tana, la sua agilità naturale abbandonalo, sembra languente, e come intorpidito; e se fa qualche passo non lo fa che traballando. Neppure fi può arrivare a conservarlo lungo tempo fuori della sua mina e tutt'i Ragni di questa specie, che rinchiudona in vafi, vi periscono (3).

CA-

<sup>(3)</sup> Sarebbe desiderabile, che il Sig. Ab.SAUVAGES avelle potuto tener dietro all'abile Minatore nel curioso suo tra-

# CAPITOLO XVI.

Riflessioni sopra queste diverse maniere di operare negl'Insetti.

SCorso avete di un rapido volo le maniere di operare d'una moltitudine diversa d'insetti, e ragionevolmente vi maravigliate della gran varietà che regna in queste maniere, tutte relative a un medesimo fine generale, e tutte altrettanto variate, quanto sono quelle de'nostri artigiani, o de'nostri artesci. Donde nasce che tra gl'insetti, che si preparano alla trasmutazione, gli uni si appendono per la parte deretana, legansi gli altri con un cinto, ed altri si lavorano bozzoli? Donde nasce che tra quelli, che si lavorano bozzoli, gli uni li fanno di pura seta; quando gli altri v'impiegano ma-

vaglio. E' cosa ben considerabile per un' Infetto sì piccolo lo scavarsi che sa nell'argilla una galleria di circa due piedi di lunghezza, ma sopratutto vorrebbe vederfi occupato alla costruzione dell' ammirabile sua cateratta o trabocchello. Il luogo, ove lo costruisce, rende veramente l'osservazione moito difficile; pure potrebbero immaginarsi de' mezzi per diminuire la difficoltà. Forse non riqusarebbe il Minatore di lavorare sotto gli occhi dell' Osfervatore. Ho desiderato di sapere, se dopo la pubblicazione della sua interessante Osservazione nel 1758. Mr. SAUVAGES avelle scoperto nulla di nuovo intorno il fuo Ragno; lo feci di ciò interpellare mercè d'un' Amico, e la sua risposta è stata di nulla avere a significarmi ulteriormente. Ei non ci ha detto l'uso principale di questo trabocchello, che ci ha sì bene descritto. Potria sospettarfi, che il Ragno, abbia un mezzo di sollevarlo di tempo in tempo, e che quando presentasi qualche Insetto all'apertura del fotterraneo, lasci ricader sul momento il coperchio per ritener prigione la preda. Allora sarebbe questa una vera trappola, o laccio, che il Minatore tenderebbe agl' Insetti. Trovasi questo Ragno ne conto ni di Montpellier; ma certamente ello non è naturale della Linguadocca.

materie diverse? Perché cagione la forma di questi bozzoli è tanto diversa presso diversi insetti? Perché cagione v'ha degl' insetti, che artifiziosamente rotolano le foglie delle piante, quando altri non fanno che legarle, o piegarle? Donde proviene che altri minano le foglie, e perché mai non le minano tutti di un modo? Perché finalmente tutte le tignuole vestite non sono di un abito stesso?

Tutti questi perchè, e mille altri che formar possiamo su le naturali produzioni, sono altrettanti enigmi per Esseri che relegati sono in un angolo dell' Universo, e la cui vista egualmente corta, che quella della talpa non saprebbe discernere che gli oggetti più vicini, e i rapporti più diretti, e più vistosi. Le opere degl'insetti sono gli ultimi risultati della loro organizzazione, e questa organizzazione corrisponde al luogo che dovevano effi occupare nella gran macchina del mondo. Vero si è che non sono picciolissime parti di una tal macchina, ma queste parti concorrono a un effetto generale per la connessione; che hanno con altre parti più importanti. Così il cinto che lavorato viene da un bruco ha i suoi rapporti con l'Universo, come l'anello di Saturno. Ma quante differenti parti sono mai frapposte tra il cinto, e l'anello, e tra Saturno, e i mondi di Sirio? Se l'Universo è un Tutto, e come dubitarne dopo tante, e sì belle prove di una general connessione? (1) il cinto del bruco sarà dunque connesso egli pure coi mondi di Sirio. Quale intelligenza sarà mai quella che in una sola occhiata comprende questa immensa catena di diversi rapporti, e che li vede risolversi tutti nell' Unità, e l'Unità nella sua Cagione?

Ma noi siamo aftretti a soggiornare nel luogo che ci è stato assegnato, e da dove non possiamo scoprire che alcuni anelli della catena. Un giorno

L 4

ne

<sup>(1)</sup> Part. I. Cap. III. e VII.

ne scopriremo di più, e li vedremo anche più chiaramente. Frattanto considerar possiamo le maniere
sì varie, e sì industriose degl'insetti, come un giocondo spettacolo, che la Natura presenta agli occhi
dell'Osservatore, e che diviene per lui una sorgente inesausta di piaceri rislessi, e di fruttuose
istruzioni. Guidato viene all'Autore dell'Universo
dal filo del bruco, e ammira nella varietà dei
mezzi, e nella loro tendenza al medesimo scopola fecondità e il sapere dell'Intelligenza Ordinatrice.

Lo spettacolo diventa eziandio più importante allorché l'Osservatore si accinge a mettere fuori di strada gl'insetti, e a farli uscire dal naturale lor circolo. Egli allora li vede usare espedienti, che non avea preveduti, e che ingannano la sua espettazione. Allora quando le false tignuole della cera prive sono di questa materia, sanno esse lavorarsi gallerie di cuojo, di pergamena, o di carta. E' stato veduto un bruco fabbricarsi un bozzolo con pezzetti di carta offertigli, e tagliati come si era voluto. Gli afferrava con'denti, e con le gambe anteriori, li trasportava nel luogo dove aveva fissato il soggiorno, li metteva a sito, li legava con fili, metteva gli uni di taglio, gli altri di piatto, e formava da tutto ciò un'unione un poco bizzarra, gli è vero, ma che rispondeva perfettamenie a un bozzolo. Dato gli avrebbe una figura più regolare, se lavorato avesse con materiali adattati alla sua specie. Prima che imparato avessimo a preparare, e ad acconciare le lane, e le pelli degli animali, le tignuole domestiche probabilmente non andavano affatto nude (2).

<sup>(2)</sup> Non sono già solamente i drappi, e le pelliccie, che forniscano conveniente cibo alle Tignuole domestiche: questo si acciomodano benissimo anche alle piume degli uccelli, e le impiegano altresì a fabricare i loro astucci.

DELLA NATURA:

vestivansi alla maniera delle tignuole campestri (3): Tal riflessione ci porta a cercar di obbligare differenti tignuole a vestirsi differentemente. Curiosa cosa sarebbe obbligarne altre ad andar nude. Probabilmente ve n'avrebbe taluna che sarebbe senza questi abiti. Una serie di generazioni di queste tignuole allevate nude c'insegnerébbe se arrivassero in fine a dimenticar l'arte di vestirsi ec.

#### CAPITOLO XVII.

## Maniera d'operare dei Testacei :

## Il Mitolo di fiume.

On dobbiamo aspettar molto dai testacei: rinserrati in un astuccio quasi petroso, e che è una parte del loro essere, ci sembrano assai grossolani, e per poco che ci mostrino d'industria far ne dobbiamo gran conto. Tutti non sono però tanto grossolani, come sembrano di esserlo. Contempliamo con piacere le maniere di operare di alcuni.

Sapete già che i mitoli abitano un guscio a due battenti. I due pezzi sono uniti come da una cerniera, che il mitolo fa giuocare per aprire e chiudere il guscio a suo piacimento. La struttura dell'animale non è l'attuale nostro oggetto, ma solo vogliamo vedere ciò ch'egli sa fare. Trattasi del mitolo di fiume: osservatene uno col guscio, che

<sup>(3)</sup> Non voglio dire alla foggia delle Minatrici . L' industria delle Tignuole Minatrici disserisce troppo da quella delle Tignuole domestiche; ma può supporfi con fondamento, che le Tignuole domestiche si servissero de peli de vegetabili, o di sottilissimi fili di etbe. Bisognarebbe provare di obbligar le Tignuole di questa specie a vestiri di simili peli eg.

riposa sul piano dell'arena. In poco tempo questo guscio troverassi assai lontano dal luogo, in cui vi sembra presentemente incollato. Non sarà il fiume che gli farà cangiar luogo, ma il mitolo che lo trasporterà. Vi tormentate lo spirito per sapere come fara esso, e non vi riesce di scoprirlo. Lasciatelo fare, e seguitelo. Comincia il mitolo ad aprire il guscio, e ne fa uscire una specie di lingua, o di tromba carnosa. Vi prevengo già che l'intenzion sua è di mettere il guscio sul taglio. Esso riposa ancora su l'uno de'lati, il quale è quasi piatto, e il terreno è orrizzontale. Come gli riuscirà dunque di alzare il guscio, e di metterlo in taglio? Non ha altri strumenti che la tromba. Con questa ara l'arena attorno al guscio, che così trovasi posto quasi verticalmente sul taglio. Il mitolo porta avanti la tromba; l'allunga quanto mai può, ne attacca l'estremità alla sabbia, e con questo punto di appoggio trae a se il guscio, che termina d'alzarsi. Eccolo che interamente riposa sul taglio; ma il mitolo vuol procedere più oltre. La tromba descrive un solco nella sabbia, o una specie di scanalatura. Vi fi attacca come la prima volta. Il mitolo tragge a se il guscio, e questo sdrucciola nella scanalatura, che lo mantiene sul suo taglio. Per tal modo viaggia il mitolo, e ci manifesta nella sua meccanica un espediente, che immaginato non avremmo giammai. La tromba fa la vece di mani e di piedi, e a tutto è bastante; ei però si può chiamare più acconciamente una mano, o un piede che una tromba verace.

Altri Testacei .

La Tellina.

Piversi testacei di mare, che hanno il guscio essi pure a due battenti, si muovono con meccanica poco diversa. I più provveduti sono di due tubi, mercè cui respirano l'acqua, e che hanno necessità di tener sollevati sul fango, nel quale sogliono profondarsi più o meno. Ve n'ha alcuni, che fanno balzar l'acqua a più piedi di distanza (1). L'unica parte, che in alcuni eseguisce il moto progressivo, o retrogrado, benissimo somiglia a una gamba verace provveduta di piede, ma questa gamba è un proteo, che prende qualunque forma per soddisfare ai bisogni dell'animale. Non gli serve soltanto a camminare, a profondarsi nel fango, o a trarsene suora, ma ne sa uso eziandio, e con mag-

(1) I Lavignoni in latino hiautule, i Sourdoni, i Palourdi sono nel numero di que' Testacei di mare, che hanno la chiocciola bivalva, e che s' internano più o meno nel fango. Essi appartengono al genere delle Came. I tubi de' Sourdoni in particolare sono spezie di trombe aspiranti e follanti, che attraggono e rigettano alternativamente l' acqua del mare. Que' del Palourdo possono fare spicciar l' acqua a quindici piedi circa di distanza.

Le Came propriamente tali sanno vegare sopra il mare, che fia tranquillo, ovvero agitato folamente dai soavi Zefiri. Esse alzano allora uno de' batsenti o lati del loro nicchio, e se ne servono come di vela, mentre l'altro sa loro da navicella. Veggionsi piccole stotte di Came navigare in tal guisa all'arbitrio de' venti. Sopravvien' egli qualche nemico? Le Came serrano il loro nicchio, discendono al sondo dell'acqua, ed ecco sparire la piccola stotta. Avrebbero durque le Came un mezzo a noi ignota per risalire alla superficie dell'acqua.

maggiore destrezza, per eseguire un moto, che non penseremmo mai che eseguir potesse un testaceo che saltando dee parere uno spettacolo assatto nuovo. Ella è una tellina, che attualmente avete sotto degli occhi. Osservate ch'essa ha già posto il guscio su la punta o sommità quasi per diminuire lo stroppiccio. Allunga la gamba quanto può, le sa abbracciare una considerabil porzione della circonferenza del guscio, e con subito movimento analogo a quello di un elastro che si apre, ella batte colla gamba il terreno, e quindi salta a una certa distanza.

#### CAPITOLO XIX.

## Il Coltellajo.

On istriscia punto il coltellajo, ma fora la sabbia perpendicolarmente. Vi si fabbrica un buco, o una celletta, talora di due piedi di lunghezza, nella quale ascende e discende a suo piacimento. Il guscio, la cui figura emula in qualche modo un manico da coltello, gli ha procacciato il nome di coltellajo. Cotal guscio è composto di due lunghi pezzi scavati a grondaja, e riuniti da membrane. Questo è un astuccio, che rinchiude il corpo dell' animale. Sta nel centro la parte, con cui eseguisce tutti i suoi movimenti. È' destinata principalmente a far le veci di gamba, e le fa molto bene. E' carnosa, cilindrica, e molto lunga. Qualora vuole, l'estremità può ritondarsi a foggia di palla. Osservate questo coltellajo steso longitudinalmente sull'arena. Ei comincia a lavorare per internarvisi. Fa uscire la gamba per l'inferior parte del guscio; l'allunga, e fa prendere all'estremità la figura di una palletta tagliente alle due bande, e terminata in punta; la dirige verso l'arena, e servesi del taglio, e della punta per 1112

Internarvela alcun poco. Fatta l'apertura, egli allunga di più la gamba, la fa internare di più nell' arena, la incurva ad uncino, ed afferrando con questa un punto d'appoggio trae a se il guscio, l'obbliga a raddrizzarsi a poco a poco, e a discendere nel foro. Vuole egli internarsi ulteriormente? Fa uscire tutta la gamba dal guscio; impegna nella sabbia la palla, in che termina la gamba; accorcia subitamente detta gamba; la sua grossa testa impegnata fortemente dentro del foro più resiste ad ascendere, che il guscio a discendere: discende adunque, ed ecco il primo passo, che il coltellajo fa nell' arena. Per conficcarvisi di più non dee ripetere che la medesima operazione. Vuol egli ascendere di nuovo? Non fa uscire che la palla, e insiememente fa sforzo per allungare la gamba; la palla che resiste nel discendere, spinge il guscio nella parte eminente del foro. E' cosa strana che il coltellajo, il quale vive nell'acqua salata, tema il sale. Gittatone un pizzino nel foro, ne esce subitamente. Se si prenda, e si lascia entrar di nuovo nella celletta, vi si può gettare del sale quanto si vuole che non ne uscirà più. Direbbesi ch'ei si ricorda d'essere stato preso; e ciò è tanto vero, che quando non cerchiamo di prenderlo, lo facciamo uscire quando a noi piaccia, gittando nuovo sale nel foro. Sembra adunque che conosca l'insidie, che gli si tendono, e che non sia così buono a lasciarvisi prendere.

#### CAPITOLO XX.

I Datteri, o le Foladi.

70lgete lo sguardo a questa pietra da me raccolta alle sponde del mare. Un vivo testaceo vi ha il suo soggiorno. Se non aggiugnessi ch' egli è vivo, voi credereste ch'io vi volessi mostrare

una petrificazione, e la vostra curiosità non si ecciterebbe per cosa sì comunale. Osservate alla superficie della pietra un forellino: per quetto evvi entrato il testaceo, e giudicate voi già della picciolezza di lui da quella del foro. Rompiamo la pietra per vedere lo spezioso animale che l'abita. Come non siete sorpreso? Ecco un grosso testaceo, che ha quasi tre pollici di lunghezza, e che ha il guscio formato di tre pezzi uniti ad una membrana ligamentosa (1). Egli alberga in una gran cavità, formata a imbuto, o a cono troncato. La sommità del cono è posta nel forellino, che vedete alla superficie della pietra. Tale Testaceo è un dattero, o una folade. Ma come ha egli potuto forare una pietra sì dura? Come ha potuto passare per un foro sì piccolo? Avvicinatevi a questo banco di argilla dove va a morire il flutto. E' forato da moltissimi buchi simili a quello della pietra che avete in mano. Tutti questi fori sono abitati da giovani datteri, che hanno appena alcune linee di lunghezza? Non hanno dunque dovuto forare una pietra dura, ma una semplice argilla, che per essere inzuppata poco resiste. Ma il mare converte insensibilmente l'argilla in pietra, e il dattero, che da principio trovavasi chiuso in terra molle. trovasi in avvenire alloggiato in una petrosa celletta. Il moto progressivo di questi testacei sicuramente è il più pigro che v'abbia nella natura, posciachè segue le proporzioni del loro accrescimen-

<sup>(1)</sup> Sembra verisimile, che non sia molto facile il determinare il numero de' pezzi della conchiglia del Dattero. Mr. di REAUMUR, al quale quì mi atteneva, gliene dava tre. Alcuni Naturalisti non gliene danno che due; e Mr. la FAILLE gliene attribuisce sei. Vi avrebbero mai più spezie di questi Testacei distinti pel numero de' pezzi del loro nicciano o pure i pezzi principali delle conchiglie sarebber' esti

to . A proporzione che crescono, s'internano viemaggiormente; onde la misura dell'accrescimento è la stessa che quella del moto progressivo. Dal che nasce che la celletta è un imbuto rovesciato. Il coltellajo esce del foro, come si è detto, quando a lui piace, ma il dattero non ne esce mai. nè può uscirne, opponendovisi la forma della sua celletta. Ciò che può fare si è di allungare due tubi all'apertura del foro: coi quali attrae l'acqua e la respigne. Il coltellajo ne fa altrettanto. Ma già voi siete impaziente di conoscere l'istromento. che adopera il dattero nello scavar la sua cella. Questo stromento nulla ha di tagliente, ma è puramente carnoso, e tagliato a foggia di rombo, Giudicate con ragione che operar deve lentissimamente, ma forse non vi aspettate che sia capace di forare l'argilla petrificata : almeno egli è fuor d'ogni dubbio che può forare il legno. Verisimilmente i datteri vivono lungo tempo, giacchè l'argilla non impietra, che dopo una serie di anni considerabilissima. (2)

07-0

CA-

<sup>(2)</sup> Diceva, che il Dattero ha l'abilità di forare l'argilla Impietrita, e ciò è veriffimo. Naturalisti, degni della maggior fede, come i Sig. VALLISNIERI, la FAILLE, FOR-TIS, FOUGEROUX, hanno rigorosamente dimostrato, che i Datteri forano la pietra, ed anche il marmo il più duro. Trovansi Datteri nelle pietre delle fortificazioni di Tolone, e nelle colonne d'un'antico tempio d'Esculapio presso di Napoli, ed i Datteri, che annidano in tali pietre e colonne, sono vivi, e ve n' ha di tutte le grossezze. Mr. FOU-GEROUX, che molto studio ha fatto intorno questo Testaceo, non è giunto a scoprire il Meccanismo, o il mezzo, con cui fora la pietra, e non ci ha date su di ciò, che lievi congietture. Scrivevami dalla Rocella Mr. la FAILLE in Novembre 1765,, non essere punto la parte carnosa del-l'animale, e la parte fatta, che gli serva a scavare la sua celletta ne' fondi pietrosi della spiaggia; ma impiegarvi esso unicamente i denti, di cui è armato il suo guscio, e che fanna

## CONTEMPLAZIONE CAPITOLO XXI.

Diversi Insetti, e Animali di Mare.

#### Le Ortiche .

Asciamo per qualche tempo i testacei, che li riprenderemo dappoi. Varii insetti, o animali marini vogliono essi pure farci ammirare i prodigi del loro autore. Diamo loro quell' attenzione che meritano, giacche quanto impararemo da essi potrà equivalere ad una lezione di naturale Teologia.

Su quegli scogli che circondano il mare voi osservate piccole masse carnose, grosse quanto una

me-

su la pietra l'effetto d'una lima o scuffina. Per relazione di Mr. ADANSON, il Dattero del Senegal ricovrafi entro am fango alquanto indurito.

I Datteri sono fosforici al di fuori e al di dentro, e fosforico pure si è il liquore, ch' esce dal loro corpo. Disseccati che sano, perdono la loro luce, ma la riacquistano in parte se vengano umettati. I corpi, che si bagnano col liquore di quelti Testacei, sembrano luminosi, e quando estingueli una tal luce imprettata, si sa comparire di nuovo, immergendo essi corpi nell'acqua; ma allora è molto più debole .

Il Testaceo bivalvo di mare, che chiamasi Datto su le coste della Provenza, e che collocasi tra i Datteri di mare, è fosforico come il vero Dattero. Esso pure fora le più dure pietre, ed alloggia altresì in diversi nicchi, nelle Madrepore, ed altri corpi marini.

Malgrado gli afili che i Datteri e i Datti sanno scavarsi ne' corpi i più duri, non lasciaao perciò d'esser attaccati dalle scolopendre ed altri insetti di mare, istrutti a penetrare in que' profondi el oscuri ricettacoli, tanto è vero, avere stabilito la Natura, che ciascuna specie d'Esseri viventi abbia i suoi nemici, e che tutto vi suffista merce d'un conflitto perpetuo.

DELLA NATURA: 177

melarancia, de figura fimile a quella di una borsa da segni da giuoco, che comodamente rappresenta quella di un cono troncato. Tutte queste masse vi sembrano immobili, e con la base incollate allo scoglio. Le une sono fatte a zigrino, le altre liscie. Paragonate le abbiamo a una borsa da segni da giuoco, ma questa borsa non è increspata de è senza cordoni. Queste che vedete sono ortiche (1), animali fingolarissimi, e che vogliono essere osservati più davvicino. Il corpo dell'animale effettivamente chiuso rimane in una specie di borsa carnosa di figura conica. Su la cima del control.

<sup>(1)</sup> Impropiissimo è il nome di Ortica, e non risveglia l' idea d'alcuno di que' caratteri, pe' quali è conofciuto l' Animale. Il nome di Cul-di Cavallo, che porta su alcune coste della Francia, risveglia almeno l' idea della sua figura: quello di Medusa, che gli ha dato il PLINIO del Nord sembrarà forse preferibile. Gli antichi aveangli impotto quello di Ortica, perchè eransi falsamente immaginati, che producesse su la mano lo stesso effetto, che la pianta del medesimo nome. Le denominazioni non sono cose indisferenti. è sarebbe desiderabile, che quelle, mercè cui vengono indicati gli Efferi della Natura, risvegliaffero sempre nella mente l'idea di qualcuno de' principali caratteri, pe' quali gli Esseri medesimi ci si presentano a prima vista. Le Nomenclature pongono le Ortiche di mare tra quegli Animali, che per la loro naturale mollezza sono stati chiamati Molluche, come sono tutt' i generi de' Polipi, ed in generale la maggior parte de' Zoofiti. Ma le classificazioni di questi Esseri marini, non riposando sovente, che sopra leggierissimi fondamenti, sono pieno ceppo d'imperfezioni, e dapertutto vi domina l'arbitrario. Continuamente il mare presenta agli Offervatori nuove ed insolite forme, che non saprebbero riferirsi a forme cognite, e che i Nomenclatori non sanno come accennare e diftinguere per classi. Il mare è molto più ricco della terra in produzioni singolari, e tutta l'arte de' più abili Nomenclatori si esaurisce ben presto, quando osano intraprendere di assoggettarle a' loro metodi . Se ne può giudicare dai diversi squarci, che ce ne presentano lo Memorie di tempo in tempo publicate dall' infaticabile DICQUEMARE.

no giace un'apertura, che l'ortica accresce, o smi-

nuisce, quando che vuole.

Scorriamo le ortiche, che abbiamo attualmente sotto degli occhi : eccone là una che si apre, e dispiegasi come un fiore (2). Ha fatto uscire cento cinquanta corna carnose, fimili a quelle delle lumache, divise in tre ordini attorno dell'apertura. Voi già vedete che piccoli zampilli d'acqua balzano dalle corna: non hanno esse dunque le stesse funzioni, che quelle della lumaca, e giudicate che sieno analoghe ai tubi dei datteri, de' coltellaj, e degli altri testacei da noi veduti, lo che è verissimo. Notate altresì, che la figura di tutte queste ortiche varia assaissimo, che la lor base ora è circolare, ora ovale, e che l'altezza del cono varia a proporzione delle dimensioni della base. Egli fi alza, o fi abbassa secondo che la base fi restringe, o si allunga. Toccate una di queste ortiche già aperte, e vedete con quale prontezza si contrae, e si chiude. Ma voi, non iscorgete verun moto progressivo. Le ortiche sono elleno dunque condannate a menare tutta la lor vita attaccare al medesimo luogo? Gli antichi l'hanno creduto. Che dobbiamo pensarne noi? Egli è un'ora in circa che quell'ortica che voi avevate a diritta, toccava quella punta di scoglio: notate che presentemente ne è distante più di un pollice. Voi fate le maraviglie di non averla veduta camminare, giacchè riguardata l'avete più d'una volta. Ciò nasce perchè il moto progressivo di lei ha quella lentezza, che l'indice di un orologio. Dobbiamo esser curiofi nel cercare come l'ortica eseguisce un tal moto. Tutto il suo corpo è vestito esto-

<sup>(2)</sup> I colori aggradevoli, e varianti delle diverse Ortiche fanno sì, che na ancor più giusto questo paragone con un siore.

DELLA NATURA.

esteriormente di molti ordini di muscoli. Quei della base scappano come raggi dal centro alla circonferenza, altri discendono dalla sommità verso la base. Questi muscoli sono nel tempo stesso altrettanti canali pieni di un liquore, che fi fa uscire pungendoli. Si riempiono, e si vuotano quando piace all' ortica. Dall'azione di questi muscoli, o canali nasce il moto progressivo, che cerchiam di conoscere. Seguiamo l'ortica allorchè cerca di andare avanti. La base è circolare, ella gonfia i muscoli, che riguardano il lato ove ella tende. Vi trasmette il suo liquore, che nell'enfiarli gli allunga. Non possono allungarfi quando l'orlo corrispondente della base non cangia luogo. e non progredisce alcun poco. Nel tempo stesso rallenta li opposti muscoli, e ne vuota i canali. Questi si accorciano, nè possono farlo senza che l'orlo della base, che loro corrisponde non entri alcun poco indentro, e tanto precisamente quanto l'orlo opposto è venuto in fuora. Tale si è la meccanica, che eseguisce il primo passo della nofira ortica. Per farne un secondo, fa prendere nuovamente alla base la forma circolare, gonfiando egualmente tutti i canali, indi ripete gl'istessi esercizi che abbiam contemplati.

Tutto il moto progressivo delle ortiche non riducesi a questo solamente. Hanno un'altra maniera di camminare, che più si accosta a quella degl'insetti. Si servono delle corna, come di gambe, ma queste corna sono su la cima del corpo. L'ortica è attaccata con la base allo scoglio; e come dunque le corna faranno l'uffizio di gambe? L'ortica che contemplate ve lo insegnerà. Si rovescia sossopra, la base abbandona lo scoglio, e il cono è posto sopra la sua sommità. Escono tutte le corna, e voi le vedete attaccarsi allo scoglio. Sono paniose, e ruvide al tatto, e però fa-

cilmente fi attaccano.

M 2

So-

Sospettereste voi che un animale tutto carnoso, è che non ha strumento veruno per aprire, o per forare i gusci, si nutra di testacei? Piccolissime ortiche sanno ingollare groffissimi testacei, e stentiamo a capire come abbiano potuto allogarfi dentro l'ortica. Vero egli è che questa essendo puramente carnosa è suscettibile di somma distensione. E' una specie di borsa pieglievolissima, che s' ingrandisce quando occorre. L' apertura della borsa ropriamente la bocca dell'ortica. Siccoine l'interno non è trasparente, così veder non possiamo ciò che vi accade, e come riesca all'ortica di vuotare il testaceo. Subito che l'ha inghiottito fi chiude. Vedete quella giovane ortica perfettamente chiusa? Questa ha inghiottito di fresco una grossa lumaca, ed è occupata a vuotarla e digerirla. Eccola che si riapre, e che rigetta il nicchio vuoto. In vicinanza evvi un' altra ortica, che fissa la vostra attenzione: ha ingollato una gran tellina, e fa inutili sforzi per rivocarne il guscio, ma non vi può riuscire, giacchè questo si presenta male all'apertura, e cominciate già ad essere inquieto per la povera ortica. Ma ella si vale di un espediente, che voi non sapreste indovinare. Guardate verso la base : esce il guscio per una larga piaga; l'ortica se ne libera, e questa piaga sarà per lei ciò che è per noi una graffiatura.

Tutte le ortiche non si liberano con un mezzo tanto violento, ma ne hanno un'altro, che d'ordinario loro riesce. Si rovesciano come un guanto, o una calza, di modo che gli orli dell'apertura, che sono come le labbra, si ripiegano su la base. Allora la bocca ha una smisurata grandezza, e il fondo della borsa è quasi allo scoperto. Vi si vede come un succiatojo, che probabilmente è l'istromento col quale l'ortica vuota i gusci. Rigetta adunque per la bocca il residuo de corpi, di

che si nutre.

Le ortiche si rovesciano in tal guisa non solas mente per liberarsi dai corpi stranieri, ma eziandio per partorire. Sono vivipare. I sigli nascono belli e sormati, e si vedono venire a luce ortiche in miniatura. L'apertura che dà loro il passaggio è si ampla, che ne potrebbe lasciare uscire ad un tempo un esercito; eppure non esce mai che un sol siglio alla volta. Tutti sono dapprincipio rinchiusi in certi seni nascosti nel sondo della borsa.

Le ortiche, che non vi saziate di osservare non risvegliano esse nel vostro spirito l'idea dei famosi polipi a braccio (3), che ci hanno satto vedere sì grandi maraviglie? Sono questi pure affatto membranosi, voracissimi, e provveduti di corna, che fanno l'uffizio di braccia, e di gambe. Rigettano pure per la bocca l'avanzo degli alimenti. I labbri di questa bocca possono altresì rovesciarsi sul corpo. Ecco quanti tratti di analogia! Le ortiche somigliarebbono esse ai polipi anche per la singolare proprietà di poter essere moltiplicate per tallo, e per innesto? Questo è ciò, che hanno deciso le più moderne sperienze. Da una sola ortica divisa per lo lungo, o per lo traverso si fanno due, o tre ortiche, a cui nulla manca dopo alcune settimane. Si possono innestare eziandio; ma ricorrer bisogna alla cucitura. Non fiete più sorpreso presentemente dalla consolidazione dell'enorme piaga fatta alla base di un'ortica da un gran guscio, che cercava di uscirne. Simile piaga è un nulla per un animale, che può essere messo a pezzi senza lasciar di vivere, e di moltiplicare in ogni pezzo. Le ortiche saranno dunque una spezie di polipi a braccio di mostruosa grandezza, o se più a voi così piace, i polipi a braccio saranno, una specie di piccolissime ortiche.

M 3

Ma

<sup>(3)</sup> Part. VIII., Cap. XV.

Ma egli è tempo di abbandonar questi scogli pos polati di ortiche, e di portare i nostri passi verso quella piccola spiaggia, ove il mare è tranquillisfimo. Incurvatevi, e guardate su la superficie dell'acqua. Che scorgete voi? Una specie di gelati-na verdiccia che galleggia. La sua figura emula quella di un fungo a ombrello. Ha quafi due piedi di diametro. Prendetene un pezzo tra le dita. Maneggiatelo alcun poco; lo vedrete già sciogliersi in acqua. Il calore della vostra mano ha bastato perchè fi squagli. Vi verrebbe mai in mente essere tal gelatina un verace animale, anzi una specie di ortica ? E' flata chiamata ortica errante (4), per non arrestarsi in luogo sisso, e per galleggiare da luogo a luogo. La sua superficie convessa non manifesta che moltissimi granellini, o papille. Ma la superficie inferiore, che ha del concavo, è sommamente organizzata. Vi fi vede gran numero di canali disposti regolarmente, e modellati con moltissima arte, gli uni circolari, gli altri distribuiti come i raggi d'una ruota, e che sono pieni di un liquido acquoso, che passa di canale in canale...

Si ftrano animale erra in mare. E' specificamente più pesante dell'acqua, nè vi fi può sostenere, che col soccorso di un moto volontario, il quale merita di essere osservato, e che non fi può veder con chiarezza se non in que'luoghi, ove l'acqua è in calma. Ella è tale in questa piccola spiaggia, su l'orlo della quale noi fiamo assis.

Fis-

<sup>(4)</sup> Meglio sarebbesi chiamata Gelatina di Mare, come l'ha avvertito Mr. di REAUMUR, di cui abbozzo quì le scoperte. Tutte quette sorte di Molluschi, o di Zoositi, che incontransi dovunque ne' Mari, sono altrettanto più difficili a caratterizzarsi, quanto le lor forme sono più strane, direi quasi più bizzarre, e quanto la loro struttura è in apparenza più semplice. Pare, che la Natura travagli ne'mari sopra modelli assolutamente nuovi. (Nota 1.).

DELLA NATURA.

Fissate gli sguardi su la superficie della gelatina che offresi a noi. Notate ch'ella si muove, e i suoi movimenti siete già tentato di paragonarli a quelli di sistole, e di diastole. Eppure non sono tali. Non hanno questi altro fine che il far galleggiare l'ortica. Voi vedete che nella specie di sistole la superficie dell'animale si sa sommamente convessa, e nella diastole si appiana, e si allarga subitamente. Tale si è il modo di nuotare della nostra ortica gelatinosa. Seccata al sole riduces quasi al nulla. Crediam vedere un pezzetto di pergamena, o di colla trasparentissima. Non evvi luogo a dubitare che questa specie di ortica non moltiplichi per tallo, come le altre, ma non so che nessuno ne abbia fatta l'esperienza. Una gelatina debe avere maggior facilità a rigenerarsi, che altri corpi organizzati dello stesso genere, di un tessuto più ristretto, e più consistente (5).

## CAPITOLO XXII.

## Le stelle .

Non v'ha forme regolari, o bizzare di cui non abbiamo qualche modello nel regno animale. Lo spettacolo più interessante agli occhi del Naturalista senza fallo si è quello delle sorme si prodigiosamente variate, e si acconcie a fargli concepire le più alte idee della secondità inesauri
M 4 bile

<sup>(5)</sup> V'ha luogo a congetturare, che l' Ortica errante, ovvero Gelatina di Mare polla effere conservata a secco, come il Nostock, la Tremella, il Rotifero, e molti altri corpi organizzati, di cui ho parlato nelle Note d'aggiunta, Invito i Naturalisti a farne la prova. Farebbe mestieri tentarla ancora sopra altre Produzioni marine della medesma Classe. Il numero degli Animali, che ponno in certa maniera risuscitare dopo essere stati disseccati, è probabilmente, molto più grande, che non si pensa.

bile della Natura. Ecco un animale di figura affatto simile a quella con cui si dipingono le stelle del firmamento. E come dunque negargli il nome di stella? Costui è quasi piatto. Scappano dal mezzo del corpo quattro o cinque raggi, quasi simili ed eguali (1). La superficie superiore è coperta di una pelle dura, callosa, e fatta interamente a zigrino. Nel centro dell'inferior superficie giace la bocca fornita di un succiatojo, di che sa uso la stella per attrarre la sostanza de' testacei, che sono il suo cibo. Cinque dentetti, o punte li tengono obbligati quando ella li succia, e forse l'ajutano ad aprire il guscio. Le gambe della stella sono una vera curiofità. Attaccate sono all'inferior superficie, e distribuite con simmetria su quattro ordini, ciascuno di settantasei gambe; di modo che rinvengonfi in ogni raggio trecento quattro gambe, e nella stella intiera mille cinquecento venti. Eppure chi'l crederebbe? Malgrado un sì prodigioso apparecchio di gambe la stella non cammina più forte della tellina con l'unica sua gamba. Dopo ciò affrettiamci di decidere sovranamente con la nostra testa dei fini particolari. Quì rimetto il Lettore alla riflessione, ch'io faceva sul principio del Capitolo XIV. della Parte VIII. Le gambe sì eccessivamente moltiplicate nelle stelle, somigliano perfettamente le corna della

(1) Quelle, che hanno soli quattro o cinque raggi, sono le stelle più comuni. Se ne trovano dell' altre meno comuni, che ne hanno sino a 12, o 13. Contasene una quarantina in una specie di stella, che incontrasi ne' Mari dell' Indie. Una simile stella meritava ben il nome di Sole di Mare impostole da' Nomenclatori.

Osservansi molte varietà nelle disserenti spezie di stelle. Le une sono liscie, le altre spinose, o guernite di picciole spine, che non permettono di maneggiarle impunemente. Alcune hanno i raggi più o meno goni, altre gli hanno più o meno schiacciati. Ora i raggi sono semplici, ora composti, o ramosi sca

lumaca nella figura, nella confittenza, e nell'agire. Volendo camminare la fiella, sviluppa le gambe come la lumaca le corna, e con la estremità di esse afferra i corpi marini su cui si strascina. Ordinariamente non fa uscire che qualche gamba; il rimanente resta in riserbo per li occorrenti bisogni. La meccanica che prefiede ai loro movimenti, è una bella pruova di un' Intelligenza Creatrice. Apriamo un raggio dividendolo per lo lungo, e scopriremo le principali molle della macchina. Una tramezza pressochè cartilaginosa, fatta come le vertebre, divide tutto il raggio. Da un canto, e dall'altro della tramezza scorgete due ordini di pallottolette sembianti a perle d'un acqua bellissima. Che il piacere che voi gustate nel contemplarle non vi faccia perdere il fatto più interessante: notate vi prego che il numero di queste pallottolette è precisamente eguale all'altro delle gambe. Contate le une, e le altre. Voi vedete che ogni pallottoletta corrisponde a una gamba. Credete scorgere nelle pallottolette un limpido liquore, ne v'ingannate. Toccatele col dito; esse fi vuotano, e il liquore passa nelle gambe corrispondenti, le quali subito fi allungano. La stella per ispiegare le gambe non deve adunque far altro che premere le pallottolette. Ma elleno capaci sono di contrazione, e contraendofi spingono di nuovo il liquore nelle pallottolette, dalle quali verrà respinto di nuovo nelle gambe per procacciare il moto progressivo.

Inclinate a congetturare, che queste gambe tanto simili a' tubi, coi quali diversi testacei respirano, servano altresì ai medesimi usi. Ma la natura che ha prodigalizzato le gambe nelle stelle; loro ha prodigalizzato altresì gli organi del respiro, anzi li ha moltiplicati più delle gambe. Sono questi piccolissimi tubi conici disposti a gruppi, e che producono altrettanti zampilletti di acqua.

Tra

Tra le stelle ne osservate alcune, che non hanno che due o tre raggi, e guardandovi più da vicino scoprite piccolissimi raggi, che sembrano esser nascenti. Sarebbe mai, mi dimandate voi, che le stelle moltiplicassero esse pure per tallo? Animali formati dalla ripetizione di un sì gran numero di parti sì esterne che interne si rigenererebbono essi come i polipi, la cui struttura sembra a noi tanto semplice? La cosa non può esser più vera, e ne avete una bellissima prova dalle Itelle che contemplate. Loro accade sovente di perdere due o tre raggi, e tal perdita non costa più ad esse che quella di alcune braccia di polipi. Tagliare si possono quanto si vuole le stelle, e metterle a minuzzoli, nè mai ci riesce di farle perire. Rinascono sempre dai loro avanzi, e qualunque pezzo diventa una stella compiuta.

Un privilegio sì sorprendente era sopra tutto necessario a una spezie di stella, i cui raggi che in lei san l'uffizio di gambe, sono facilmente frangibili. La Natura prodigalizzando le gambe con tanta compiacenza alle altre stelle, sarebbesi sorse dimenticata di questa, e l'avrebbe in qualche modo privata del suo savore, se dato non le avesse raggi stessibili come la coda della lucertola, e de quali si serve con molta destrezza per istrascinarsi

sul fondo del mare (2).

CA-

<sup>(2)</sup> Questa specie di stella, i di cui raggi sono stessibili al pari della coda della Lucertola, è stata altresì nominata Stella a coda di Lucertola. I suoi raggi sono rotondi ed articolati, come la coda del piccolo Quadrupede, che sembrano imitare. Sono molto fragili e la stella è aslai soggetta a perderli in tutto o in parte; ma questa perdita viene riparata ben presto mercè di nuovi raggi, che riproduce in luogo de' primi. Il corpo della stella ha una figura, che approssima alla lenticolare, ma talvolta è tagliato a pentagono.

## DELLA NATURA. CAPITOLO XXIII.

#### I Ricci .

Eco altri animali lavorati eziandio con maggiore apparecchio, quafi dissi, in cui brilla un lusso di lunga mano più grande. I ricci mari-

ni

Ho detto, (Nota 1.) esservi delle stelle, i di cui ragge sono diramati o ramosi; d'onde hanno preso il nome di Stelle arborescenti. In tali stelle le suddivisioni de'raggi vanno alle volte tant'oltre, che vi si contano sino ad 80., c 90. mila raggi principali o subalterni. La stella servesi di quelti numerosi raggi, come di braccia o di mani per at-

ferrar la preda, e recarsela alla bocca.

Farò ottervare in quest' occasione, che i Nomenclatori i quali si sono preso il pensiere di caratterizzare le stelle di mare pel numero de loro raggi, hanno probabilmente commesso molti shagli; poichè le itelle, che sono assai soggette a perdere due o più de' loro raggi, e che godono il privilegio di riprodurli, possono mostrarne più o meno in certe circostanze, senza cessar perciò di appartenere alla medesima specie. Avviene de' loro raggi, come delle braccia del Polipo di acqua dolce : e se caratterizzarsi volessero i Polipi di questo genere pel numero delle loro braccia, si farebbeno molto più spezie di quetti Zoofiti, di quello ve ne siano realmente. Così la ftella, che i Nomenclatori hanno contradistinta col nome di Cometa, perchè non ha che un sol raggio lunghissimo, accompagnato da più raggi molto corti, potrebbe facilmente essere una stella, che avesse perduti tutt' i suoi raggi all'eccezione d' un solo, e che stalle attualmente riparando la loro perdita. Bisognarebbe dunque aver tenuto dietro alle diverse spezie di stelle tutto il corso della loro vita, per essere in diritto di assicurarsi, che una tale data itella non abbia cottantemente; che un sol raggio assai lungo, accompagnato da più altri cortissimi, o che un'i altra stella non abbia d' ordinario, che quattro in cinque raggi, un' altra dieci in dodici ec. Tornarò a dirlo; l'immensa classe degli Zoofiti sarà sempre quella, in cui si durarà più fatica a caratterizzare i generi, e le spezie. Gl'Individui, che le appartengono, sembrano fatti per torturare lo spirito de' Nomendatori.

ni (1), e i terrestri sono debitori del nome lora alle spine: ma queste hanno uso ben diverso in entrambi. Le gambe dei primi sono le medesime spine. Facciamci un'idea dell'esterno di questi animali, in cui la natura si è compiaciuta di accumulare con sì gran prosusione gli organi relativi

al movimento progressivo.

La forma di questi ricci è quella di un bottone rotondo (2). E' cavo al di dentro, e la sua superficie è ornatissima. Questo lavoro si potrebbe paragonare a quello di certi bottoni di rame, o di canutiglia. Una moltitudine di tubercoletti fimili a poppelline, e disposti regolarmente vi rappresentano con la loro distribuzione dei piccol triangoli, dividenti tutta la superficie del bottone in differenti aree. I triangoli sono separati da fascie fra loro regolarmente intercette da piccoli spazii, e penetrate da fori distribuiti con molta simmetria sopra più linee. I fori passano banda a banda la solidità dello scheletro, essendo il corpo de'nostri ricci una specie di scatola ossosa. Ogni foro è una guaina, ove nascondesi un corno carnoso, simile a quello della lumaca, e suscettibile dei medefimi movimenti. Sonovi adunque altrettante corna che fori, e questi ascendono per lo meno al numero di mille trecento. Il riccio non altrimenti che la lumaca si serve delle corna per tastare il terreno.

(1) Vengono pure chiamati Orfini. Ve ne ha di divesse spezie, che distinguonsi sopratutto pel numero, e la distribuzione de' piccoli pezzi, ond' è guernito, e molto ben addobbato il loro esterno.

L'interno de'Ricci è gelationoso : si mangiano come i

Gamberi, e partegipano del loro gusto.

<sup>(2)</sup> Variano molto tra loro di forma il Ricci Marini. Ve ne ha de' rotondi, ovvero de' modellati come i bottoni, o come i turbanti, e de' piatti come le focaccie ec. Questa diversità di forma ha fatto nascere disferenti denominazioni più o meno arbitrarie: si dice i Ricci a turbante, i Ricci a sociale.

DELLA NATURA:

e i diversi corpi che incontra per via. Ma sopra tutto se ne serve per inerpicarvisi e mettersi all' ancora. I tubercoli sono le basi delle spine, e delle gambe, e il loro numero è almeno di due mila e cento. E però non v'ha punto alcuno del corpo del riccio dove non si trovi una gamba. Può egli dunque camminare su la schiena come sul ventre, e generalmente qualunque sia la sua pofizione trova sempre buon numero di gambe pronte a portarlo, e di corna preparate per fissarlo. Le gambe di che servesi più volentieri, sono quelle che circondan la bocca; ma quando a lui piace, cammina eziandio aggirandosi su lui medesimo, come una ruota. La bocca armata di cinque denti giace nel mezzo del ventre. Su la schiena, o su la punta del bottone vedefi un' altra apertura, che credesi essere il podice. Ecco dunque un'animale provveduto per lo meno di mille e trecento corna, e di due mila e cento gambe. Quanti muscoli vi abbisognano mai per muovere sì gran numero di corna, e di gambe? Quante fibre, e fibrette in ciascuno di questi muscoli! Che sorprendente moltiplicazione di parti in simile animaluzzo! Qual regolarità, qual fimmetria, e quale ornamento in si fatta distribuzione! Qual varietà nel loro agire (3)!

Quan-

<sup>(3)</sup> Sonovi de Ricci di mare molto più compotti ancora, che quelli, di cui abbozzavo qui la firuttura su le tracce di REAUMUR. Un' Accademico di Roven ha descritto utimamente un Riccio di mare di quattro pollici di lunghezza sopra due di larghezza e tre di altezza, ch' era formato di 950. pezzi, su di cui erano distribuiti 4500. capezzoli, da ciascuno de quali usciva una spina mobile; e il numero de piccoli buchi, ond' era crivellato, ascendeva a 3840. a da quali uscivano altrettante corna carnose. Non v' ha più luogo a dubitare, che le gambe e le corna si prodigiosamente moltiplicate di questi Ricci, non si riproducano per talli, come le braccia del Polipo, e verisimilmente ne succede

Quando il riccio vuol camminare, ritirafi con le gambe risguardanti il luogo ove egli tende, e spignefi verso il medefimo luogo con le gambe opposte. Tutte le altre restano allora nell'inazione. Mentre una parte delle gambe agisce, le corna vicine si spiegano per investigare la strada, o mettere all'ancora l'animale.

## CAPITOLO XXIV.

## Bernardo l' Eremita (1).

Testacei nascono vestiti, e il guscio che seco portan nascendo, cresce con loro, e per loro. L'animale che presentemente si fa vedere, e che prenderebbesi per una spezie di gambero, nasce senza guscio, eppure ne abbisognava per coprire la maggior parte del corpo, la cui pelle dilicata e sottile troppo risentirebbesi restando nuda. La natura lo avrebbe ella dunque trattato da matrignà rifiutandogli un integumento sì necessario? Nulla meno: benefattrice con tutti gli animali, non fi è scordata di questo. Vestito non lo ha di un guscio, gli è vero, ma ha trovato l'equivalente, insegnandogli a vestirsene. Il nostro eremita instrutto da sì grande maestro sa piantare il nido primo guscio vuoto ch' ei trova. Indifferentemente rivolgesi a tutti quelli, che fatti sono a spira. Sovente vi si ficca tant' oltre, che non si vede ne punto nè poco, talchè il guscio sembra vuoto. Vuo-

cede lo stesso di quelle delle stelle. Qual immensa quantità adunque di germi riparatori non è stata distribuita in questi Animali di generi tanto singolari!

<sup>(1)</sup> Nominasi anche Soldato, perchè sembra situato nel suo nicchio imprestato, come un Soldato nella sua garetta. Il nome di Bernardo P Eremita, sotto cui è più cognito questo Testacco, gli è stato imposto per esprimere la protonda solutione, in cui vive.

DELLA NATURA. 191

Vuole egli cangiar di luogo? Fa uscire le sue grosse tanagliuzze fimili a quelle del gambero, ed afferrando con esse i corpi vicini tragge a se il guscio, nel tempo medefimo che tenacemente fi avviticchia attorno alle pareti, o alle volute, per non reftare allo scoperto. Se il guscio diventa troppo firetto, lo abbandona, e va ad abitarne un altro più proporzionato alla sua fiatura. Qualche volta, a quel che dicefi, vengono a battaglia tra loro i noftri eremiti per un guscio, il quale finalmente rimane di quello, che ha le tanaglie più forti. Le nostre battaglie quasi mai non portano seco un oggetto sì interessante. (2)

CA-

<sup>(2)</sup> Non solamente nelle chiocciole sa ricovrarsi il nottro Romito, annidafi parimenti in varii corpi cavernofi, che abbiano abbattanza capacità, perchè polla ttarvi comodamente, ed assai leggierezza, perchè possa agevolmente strascinarla. Talvolta s'è rinvenuto nelle ossa, ed entro invogli di frutta disseccate. Esso in certa maniera fa il saggio di quelti differenti ricoveri, come noi ci proviamo un' abito, Anzi questo Crostaceo presenta un piacevolissimo spettacolo, mentre vedesi occupato a cercar sul lido del mare un nuovo domicilio, e farne la prova. Benissimo difesa è la sua par-te anteriore da alcuni integumenti simili a que' del Gambero; ma il suo ventre non è coperto, che d'una pelle molle e delicata, e però convenivagli difendere questa parte coll' ajuto d' un' integumento estraneo. Ciò non ostante, havyi nella Storia del nottro piccol DIOGENE un' incertezza, che non deggio dissimulare. SWAMMERDAM, ch'eravisi applicato non poco, credeva, che non si sosse giammai annidato, se non in un nicchio ad imprettito. Pretende anzi d'esfersi assicurato, ch'esso ha il suo proprio guscio, al quale sta attaccato, mercè alcune produzioni tendinose, come il Dattero alla sua chiocciola. Aveva pure descritti questi legamenti, e riconosciuto il periottio della chiocciola. " Ne ho conchiuso, (diceva egli) che la chiocciola di que-,, it' Animale è il suo inviluppo proprio, e come la sua pel-" le pietrosa, non altrimenti che verificasi in tutti gli altri 7) Teitacei . Sono quindi moltiffimo meravigliato ( aggiu-, gn' eslo ) di ciò che RONDELET avanza, che il Bernare do

# CAPITOLO XXV.

I Testacei che filano,

1 Mitoli, e le Pine Marine,

S Capitolo, giacchè non vi aspettavate giammai un

2) do l' Eremita si ricoveri sempre in una chiocciola aliena, ne punto abbia di guscio proprio; perchè nella stessa maniera; che nella Lumaca, non solamente i muscoli sono attacca; ti alla chiocciola, ma di più i tendini de' muscoli vi sono incorporati, e come identificati, così nel Bernardo; l' Eremita i tendini de' muscoli si attaccano fortemente, e di incorporansi al nocciuolo della chiocciola verso il suo secondo giro spinale; ma siccome questa inserzione non occupa un grande spazio, il corpo dell' Animale morto; staccasi agevosimente dalla chiocciola, e sorse da ciò è rimatto ingannato RONDELET, che strascinato dall' autorità di ARISTOTILE ha trascurato di consultar l' osservazione.

Dopo asserzioni così positive, come dubitare, che un sì

Dopo asserzioni così positive, come dubitare, che un sì abile Anatomico come SWAMMERDAM, fi fosse lasciato imporre circa un fatto anatomico tanto facile a comprovarsi? Pure non è men certo, che sonosi trovati de' nostri Romiti entro chiocciole di spezie disferentissime, ed entro corpi cavernosi diversissimi dalle chiocciole. E' certissimo parimenti, che quetti Crottacei sonosi agevolmente cavati fuori delle chiocciole ov' eransi annidati, il che non avrebbe potuto farsi con tanta facilità, se fossero stati attaccati alla chiocciola mercè di tendini alquanto forti. Aggiungo, che non si conosce alcun Testaceo, la di cui consistenza si approfimi punto a quella del Bernardo l' Eremita: tutti fono molli e gelatinofi; ed il Bernardo l' Eremita, che appartiene alla famiglia de' Granchi, niente ha di gelatinofo, e miente che sembri analogo alla chiocciola, che si trae dietro. Potrebb' egli dunque, avvenir sì sovente, che il nottro Romito si diltaccasse per accidente dal suo proprio nicchio? O sarebbe mai, che quel punto, il quale sporge in fuori, di sei parla SWAMMERDAM, che trovasi moleo vicino al torace ,

DELLA NATURA:

un fimile tratto d'industria dai testacei, che face vano sperar tanto poco. Grande era stata la vostra sorpresa nel contemplare la destrezza, che brilla nel moto progressivo di molti; ma il vostro stupore si raddoppia nell'intendere avercene alcuni che sanno filare, e siete già impaziente di vederli al lavoro, e di giudicare di loro fatica. Passeggiamo sulla sponda del mare. Scoprite già molti mitoli, parte isolati, parte ammassati in gruppi .. Confiderateli più attentamente, ed osserverete, che tutti sono attaccati alle pietre, o gli uni agli altri per via di un gran numero di sottilissime cordicelle. Scegliamo uno di questi mitoli per osservarlo dappresso, che così scopriremo meglio tutti i loro lavori. Eccone uno intento ad attaccarsi a questa pietra, che è quasi a pelo di acqua. Il guscio è mezzo aperto: ne fa uscire una spezie di lingua pieghevoliffima, che allunga e accorcia a vicenda. Osservate che sovente ne adatta l'estremità contro la pietra, e che quafi subito la ritira nel guscio per farla uscir di nuovo un momento appresso. Dalla radice di questa specie di lingua escon dei fili di grossezza fimile a quella di un capello, o di una setola di majale. I fili si allontanan tra loro, e la loro estremità è incollata alla pietra. Guardateli accostandovi moltissimo, e scorgerete che T.~III.

race, e che pare esser un centro, ove tutt' i tendini del torace e dell' addomine uniscansi, e si attacchino al guscio, sarebbe mai, dich' io, che questo punto sporgente in suori sosse stato organizzato in maniera da dar ajuto all' Animale ad attaccarsi alla chiocciola straniera, di cui ha fatta la scelta? Sarebb' egli sorse stato ingannato SWAMMERDAM dall' adesione più o meno sorte, o più o meno immediata di questo piccol organo all' interno della chiocciola? Ben tosto rimarebbe decisa la quistione, se si osservatero questi Crostacei all' uscire dall' uvovo vedrebbesi se nascono vestit, come tutti i Testacei. L' Anatomico Olandese non gli ha osservati al loro nascere.

terminano tutti in un picciolissimo impasto, che gli attacca tenacemente alla superficie della pietra, Queste sono altrettante piccole gomone, che tengono all'ancora il nostro mitolo, Per legarne uno sovente sono impiegate più di cento cinquanta piccole gomone, e ciascuna di queste non è più lunga

di due pollici.

Il mitolo medefimo è stato quello, che filato ha queste cordicelle. Nel contemplare il moto progressivo del mitolo di fiume, e di alcuni altri testacei (1), maravigliato vi siete dell'industria, onde fanno uso della loro lingua. Veduto avete, che quest'unica parte sa insiememente le veci di braccia, e di gambe. La lingua de' mitoli di mare fa pure le stesse funzioni, ma in questi tale stromento picciolissimo seco porta maggior maraviglia. Non solo serve ad essi come agli altri testacei di braccia per attaccarsi, e di gambe per istrasoinarsi, ma serve di trafila, che somministra le numerose fila, per cui il mitolo refiste all'impulso de' notti. Dalle radici della lingua fino all'estremità di essa si estende una scanalatura, da cui resta divisa longitudinalmente in due parti uguali. La scanalatura è un verace canale tornito di moltissimi e piccolissimi muscoli, che lo aprono, e lo chiudono. Passa per questo canale un liquore viscoso, che è la materia de' fili, che tendonfi dal mitolo. Quando ei nasce, il capale è perfettamente cilindrico, e propriamente in quel fito fi modellano i fili. I varii moti che aveva un momento prima la lingua del mitolo da noi osservato, tendevano tutti ad attaccarlo alla pietra. I fili più bianchi, e più trasparenti degli altri, quelli sono, che più recentemente usciti sono dalla trafila. Finito non ha di mettersi all'ancora, ed ecco la lingua che di nuovo si allunga due pollici all'incirca, e che applica l'estremità contro la pie-

<sup>(1)</sup> Cap. XVII., e XVIII. di questa Parte.

pietra. Il liquore viscoso cola nel canale, e arriva all'estremità. E' già modellato, e convertito in un filo cilindrico. Il mitolo incolla la punta del filo alla pietra, ma egli vuole che vi fi appliche con una superficie alquanto larghetta, perchè vi resti più attaccato. Gli procaccia dunque con l'estremità della lingua il piccolo impasto, che avete osservato, e che è senfibilissimo. Trattasi presentemente di tendere un'altra gomona a qualche distanza dalla prima. La lingua deve adunque abbandonare quest'ultima per lavorare in altro luogo. Come l'abbandonerà ella? Il canale si apre in tutta la lunghezza, e lascia uscire il filo. La lingua liberata dal filo ritirafi prontamente su lei medefima, entra nel guscio, e ne esce un momento dopo, per attaccare un poco più in là una nuova gomona. Avete voi badato a una piccola industria del mitolo? Teso già aveva il primo filo, e per assicurarfi s'egli era buono, messo lo ha senza dilazione alla prova col tirarlo fortemente a se quaff per romperlo. Il filo ha refistito allo sforzo, e il mitolo soddisfatto della prova è passato a tendere il secondo filo, che ha messo al cimento come il primo.

Le cordicelle sì industriosamente filate dai mitoli di mare, sono realmente per essi ciò che sono le gomone per un vascello che sia all'ancora. Mi dimandate se sanno altresì levar l'ancora, e parecchie sperienze sembrano provare che non hanno simile industria. Sicuramente loro non era necessaria. Ma talvolta certi accidenti tolgon dall'ancora i mitoli. Ad essi dunque importava di potersi trasportare da luogo a luogo, e di avere in

riservo novelle gomone (2).

1 2

Per

<sup>(2)</sup> Alcuni modernissimi Naturalisti non ammettono punto con Mr. di REAUMUR, che la lingua de' Datteri di mare lore

## YOU CONTEMPLAZIONE

Per la qual cosa il mare ha le sue filatrici come la terra. I mitoli sono relativamente al mare ciò che sono i bruchi relativamente alia terra. V'ha però una differenza notabile tra gli uni e gli altri. Il lavoro de' bruchi corrisponde precisamente a quello dei tiratori da oro. Il filo della seta modellasi nel passare pel becco della trafila, e il bruco gli dà quella lunghezza che vuole, e che in certi bozzoli arriva a più centinaja di piedi (3). Il lavoro de' mitoli piuttofto paragonare si debbe a quello degli artefici, che fondono i metalli. La trafila di questi testacei è una verace stampa, che non determina solamente la grossezza del filo, ma anche la lunghezza, sempre eguale a quella della trafila, o della lingua.

loro ferva talvolta di braccio o di gamba per trasferirfi da un luogo all'altro, e vogliono, che fiano allolutamente privi della facoltà loco-motiva. Riportano in tale proposito alcune offervazioni, dalle quali ad effi è sembrato risultare la prova, che la conservazione de' Nicchi richieda indispensabilmente, che siano tutta la loro vita incatenati gli uni agli altri, oppure ai diversi corpi, che tapezzano il fondo del mare; e che quando il mare rompe quette catene, e disperde i Nicchi, essi periscano. Ma i Nicchi, che vengon gittati da' Pescatori ne' stagni d' acqua salsa a fine di pertezionare la loro carne, e che disperdono in tal guisa a diverse dittanze, trovansi dopo qualche tempo uniti a mazzetti, come lo erano per l'addietto. Hanno dunque avuto un mezzo di radunarh, e di aggrupparsi in tale maniera; e quanto è naturale il pensare che vi giungano coll'ajuto della loro lingua, come coll'ajuto di un braccio o d'una gamba! E' almeno sicuriffimo, che fi trasferiscono in tal guisa da un luogo ad un altro i Nicchi d'acqua dolce, tra quali e que' di mare passano non poche relazioni. Certamente non nascono essi colle loro catene, come lo pretendono anche gli accennati stimabili Naturalitti: queste catene sono fili, che i Nicchi cavano dal loro interno, e che attacano essi medesimi alla fuperfizie de' corpi, a quali vogliono ancorarsi. Troppo bene è trato offervato e minutamente descritto quelto fatto da Mr. di REAUMUR, perchè possa ragionevolmente rivocarsa in dubbio.

(3) Cap. IV. di questa Parte.

BELLA NATURA: 197

Le pinne marine, che sono una specie di grandissimi mitoli, filano eziandio con maggiore industria. I fili, lunghi per lo meno sette in otto pollici, sono finissimi, e se ne fanno de' bei lavori (4). Se i mitoli sono i bruchi del mare, le pinne ne sono i ragni. I fili delle pinne, come quelli de' mitoli, servono a legarle, e a difenderle dall'agitazione de' marofi. Sono questi fili prodigiosamente numerosi, e formasi dalla loro unione una spezie di fiocco, e di matassa di seta, del peso di tre oncie all'incirca. Lo stromento che li prepara, e li modella, somiglia essenzialmente quello, degli altri testacci di simil fatta; ma solo è maggiore, e la scanalatura, che longitudinalmente la divide, è più stretta. Giace nell'origine un sacca membranoso composto di molti piccoli fogli carnosi, che separano i fogli setacei, da' quali risulta il fiocco.

## CAPITOLO XXVI.

1 Testacei, e gli altri Animali Marini, che si attaceano con una sorta di Glutine, o di Sugo pietroso:

SE non è stato concesso a tutti i testacei, è a tutti gli animali di mare il legarsi adoperando la maravigliosa industria de' mitoli, e delle pinne, la natura gli ha compensati con altri mezzi egualmente essicaci. Prima di abbandonar questa spiaggia, in cui contemplato abbiamo si belli oggetti, fermiamci per alcun poco a considerare il piccol testaceo, che sta attaccato a questo scoglio a Na Que-

<sup>(4)</sup> Questi lavori, che fannosi specialmente in Sicilia, soi no così fini, che un pajo di calze d'una tale seta può chiudersi in una scatoletta, come una tabacchiera di mediocra grandezza.

Questo si è un' occhio di becco, o una patella. Il suo guscio, che è di un sol pezzo, è formato a anodo di un conico capitello, sotto il quale tutto il corpo dell'animale sta a coperto, come sotto di un tetto. L'animale può alzare, o abbassare il tetto, quando gli aggrada. Nell'abbassarlo nasconde il corpo intieramente, e riposa immediatamente sopra la pietra. Un grosso muscolo che si distende per tutta la larghezza del guscio, e che ne è come la base, attacca l'animale alla pietra. Provate a staccarnelo: non vi riesce. Eppure non è attaccato alla pietra che da una base, che ha una pollice di diametro. Facciamo passare una corda attorno al guscio, e sospendiamo alla corda un peso di ventotto in trenta libbre: il testaceo non si di-Atacca che dopo alcuni secondi, e tocco siete da maraviglia che un animale tanto piccolo abbia sì gran forza di adesione; e però siere curioso di sapere donde ella nasca. Voi esaminate la pietra, che sembravi pulitissima, e quindi raddoppiasi il vostro stupore. Nascerebbe mai perche il muscolo a'incastra nelle parti insensibili della pietra? Tagliate l'animale trasversalmente; egli vi rimane attaccato con la forza di prima. Nascerebbe mai perchè combacia con la pietra, come due marmi lisci combaciano insieme? Ma i marmi sdrucciolano facilmente l'uno sopra l'altro, e voi non pozete far sdrucciolare il testaceo. Ecco adunque la segreta cagione dell'adesione che vi sorprende. Il muscolo è vestito di un umore viscoso, che lo incolla alla superficie della pietra, e che si fa sentire con tanta forza alla mano.

Ma l'occhio di becco non è stato condannato per tutto il viver suo a rimanersi incollato al medesimo sito. Ha bisogno di accettar cibo. Eccone uno che rampica su lo scoglio: il grosso muscolo gli serve di gambe, ed esercita gli stessi uffizii, che esercita quello della lumaca. L'occhio di becco sa

. dun-

dunque staccarsi quando gli pare. Sa rompere que vincoli, che un peso di ventotto libbre rompe apbena. Bagnate il vostro dito, passatelo sopra il muscolo, e vedrete che la colla naturale di che è intonacato non ha più forza: questa colla si scioglie nell'acqua. Tutta la superficie del muscolo è seminata di granellini pieni di un liquot dissolvente. Quando l'animale vuole staccarsi, non dee far altro che premere le numerose sue glandule; il dissolvente ne esce, e quindi restano rotti i legami.

L'occhio di becco non ha che una data provvisione di colla . Staccandolo più volte in seguito . la provvisione andrà a finire, ne più avrà forza

di attaccarsi

Cotal maniera di legarsi è comune a diversi ani. mali di mare, ma specialmente alle ortiche (1). La loro pelle non è che un ammasso di glutine che si scioglie prontissimamente nell'acquavite. Con si abbondante provvisione di glutine questi: animali singolari si incollano agli scogli.

Col mezzo medesimo si fissano pure le stelle (2), Una materia viscosa portata viene all'estremità da quelle specie di corna, che fanno le veci di gambe, e che sono si numerose. Queste gambe quantunque debolissime, diventano fortissimi legami, mediante il glutine che ne trasuda, e quando si sono una volta attaccate, è più facile il romperle, che lo staccarle.

Lo stesso precisamente avviene alle corna dei

ricci (3).

Tutte quante le accennate adesioni sono volontarie, e unicamente dipendono dal beneplacito dell'animale. Questo si attacca, o si stacca secondo l'efigenza delle circoftanze. Ma sonovi altre ade-

(1) Cap. XXII. di questa Parte (2) Cap. XXIII. di questa Parte (3) Ivi Cap. XXIII.

sioni affatto involontarie. I vermi di mare, che chiamansi a tubo, chiusi sono dentro di un tubo rotondo, di una sostanza simile a quella dei nicchi, e che sta attaccato alle pietre, o alla dura sabbia, ovveramente ad altri testacei. Il tubo segue i conc torni della superficie, alla quale è incollato. Il verme non abbandona mai questa celletta, che allu ga e alla ga a misura che cresce. Vi risveglia alla memoria le salse tignuole (4), e sarà egli se lo volete una falsa tognuola di mare. Trasuda da tutto il corpo un sugo petroso, che è la materia del tubo (5).

Al-

(4) Ivi Cap. IX.

(5) Ciò ch' io diceva quì, dietro la scorta di Mr. de REAUMUR, circa la maniera, onde i vermi costruiscono il loro tubo, conformavati all opinione del celebre Accademico antorno la formazione del guscio della Lumaca di giardino. Credeva estersi afficurato merci buoni sperimenti, che questa chiocciola formissi d'un succo pietroso o cretaceo, che trassudi dall' Animale; ma veduti abbiamo ( Part. III. Cap. XXI. Not. 2. ) che non è tale la maniera, onde cresce la chiocciola, e che dessa non cresce punto per apposizione. Questa è una parte integrante dell' Animale, come le offa in noi sono parti integranti del nostro corpo. Il tessuto parenchimatoso, che fa il fondo della chiocciola, incroltafi a poco a poco, non altrimenti che l'osso, d'una materia cretacca, che gli dà della durezza, e che può estraersene ad arbitrio. I Coralli, le Coralline, le Madrepore, ed una quantità d' altri corpi marini della medesima classe non sono similmente, che produzioni parenchimatose de' Polipi, ond'è seminato il loro esterno, ed a quali s'è incorporata per mezzo della nutrizione una specie di creta, che loro, dà la properzionata rispettiva consutenza.

Passano grandi relazioni tra i Vermi a tubo ed i Polipi; ve ne ha molta parimenti tra la materia del tubo, e quella de coralli, o delle chiocchiole; osservazione importante, di cui siamo debitori a Mr. GUETTARD. Viene quindi ad essere probabilissimo, che il tubo de'nostri vermi marini abbia la stessa origine, che la chiocciola, i coralli, e gli altri corpi di questo genere. Di questi vermi ve ne sono, che

Harri

Altri vermi di questa specie, che non hanno il sugo pietroso, ma che abbondano di un altro che è glutinoso, se ne servono a legare attorno ad esta granella di sabbia, frammenti di nicchi ec.; e questa celletta formata di pezzi inheme uniti è lavorata con molta proprietà.

Le ostriche, e diversi altri testacei restano attaccati da un sugo pietroso ai corpi, su cui riposano, e sovente si trovano legati vicendevolmente (6). Questa è la specie di universale cemento

ado-

hanno ornata la testa di due bei pennacchi, come quella di alcuni Polipi d'acqua dolce. Altri vermi a tubo hanno, in vece de' pennacchi, piccole fila coniche, che probabilmente fanno lo stesso usfizio. Il corpo di tali vermi è pure interamente mollocio, come quello de' Polipi. In conseguenza i vermi a tubo si accostano molto da vicino ai Polipi, se pur non sono essi medesimi veri Polipi.

I tubi di quella sorte di Vermi, e per conseguenza i vermi esti pure; possono collocarsi sotto due generi principali. I tubi del primo genere sono semplici: alcuni sono retti: altri s'incurvano in diverse maniere: gli uni sono conici: gli altri cilindrici: spessissimo trovansi intralciati con altri tubi

della stessa specie.

I tubi del secondo genere sono finissimi, più conici, che cilindrici, e compongono masse più o meno considerabili, che rappresentano diverse ramificazioni, il che ha dato mo-

tivo a Mr. GUETTARD di chiamarli ramificati.

Si conosce una specie di questi vermi, che annodansi in una meravigliosa maniera, ed imitano alla meglio l'uniono delle eanne d'un'organo. Ciascun tubo de' nostri Organa marini sta legato a suoi vicini mercè di lame sottisi e circolari, che gli cingono esteriormente e fortiseano tutto il complesso.

(6) Le Ottriche di disserenti spezie stanno pur attaccate le une all'altre; ma i pacchetti o mucchi più comuni sono quelle delle ostriche della stessa specie. Attaccami esse parimenti a molte altre conchiglie, o radici, o rami d'alberi, ed in generale a tutt'i corpi naturali, che coprono il sondo del mare. Un umore viscoso somministrato dall'interno del Testacco opera una tal adesione. Questa non si ta già contante.

adoperata dalla nat ura qualunque volta ella vuole fabbricar nel mare, o afficurarvi uri testaceo contro il moto violento dell'acqua:

## CAPITOLO XXVII.

Maniere di operare nei Pesci.

Poche sono le notizie che abbiamo intorno al l'industria de' pesci, giacche questi non cadono sì facilmente sotto le nostre osservazioni. Lá maggior parte frequenta profondità inaccessibili alle ricerche degli uomini. Non presumeremo nol già, che tutto il loro sapere resuingasi a mangiarsi scambie-

stantemente negli stessi luoghi. Ora le Ostriche si congiungono pel tallone della chiocciola, ora per diversi punti della superficie de battenti, ovvero lati; e tuttociò con innumetabili diversificazioni. Ritrovansi le stesse varietà nelle Ostriche sossili. Osservasi ancora, che per la maggior parte le conchiglie sossili serbano entro i Continenti le stesse posizioni, che i loro analoghi viventi praticano in mare: prova di gran sorza, che sono state lasciate nelle terre da un mare, che ritiravasi lentamente.

Per altro le varietà, che offervanti nella maniera, onde le Offriche stanno vicendevolmente attaccate, dipendono originariamente dalla posizione, in cui esse sonosi trovate rispettivamente nel loro nascere, e dal moto dell'acque; mentre l'Osfrica è stata condannata a passare tutta la vita sua in una persetta immobilità. Nulla v'ha nel mondo di più monotono, o di più uniforme, che la vita dell'Ostrica, il di cui movimento si limita unicamente ad aprire e chiu-

dere la sua chiocciola.

Si sa, che alla classe delle Ottriche appunto appartiene quella ricca Conchiglia, il di cui guscio è tutto incrostato di Madreperla, e che somministra le perle. Questa materia, che ha tanto splendore, e che viene sì ricercata, non è in sostanza, che una sorta di terra, di cui incrostasi a poco a poco il parenchima dell' Ostrica; è quando è troppo abbondante, travasa, e produce le perle. Fsse nulla hanno di organico, poichè non lasciano alcun residuo parenchimatoso, staneggiandole col metodo di Mr. HERISSANT (Part. VII, Cap. VII. Not. 4.)

DELLA NATURA. 201

bievolmente (1). I loro passaggi da un clima a un altro sono egualmente fingolari che quelli degli uccelli. Può loro abbisognare una specie di talento per fare le loro caccie con successo maggiore, e per sottrarfi ai nimici che gl'inseguono. La seppia spande opportunamente un nero liquore, che intorbi-

(1) I Pesci, in certa maniera, volano nell'acqua, come gli Augelli nell'aria; nè v'ha minor arte nell'esercitarvisi che fanno i primi, di quello che i secondi: ma quelt'esercita disterisce negli uni e negli altri secondo le relazioni de'rispettivi elementi, e degli organi, che concorrono ad eseguir l'azione. Più si considera una tal relazione, più si reta colpiti dall'ammirabile appropriazione de'mezzi al fine. Le pinne, che sono le ale de'Pesci, non sono meno acconcie ad agire nell'acqua, di quello sianlo le ale degli uccelli ad agire nell'aria.

Coll' ajuto de' ioro nuotatoj, o sia delle loro pinne eseguiscono i Pesci con altrettanta grazia che celerità una moltitudine di moti diversi, che la loro rapidità sottrae incessantemente agli avidi sguardi dell' Osservatore, cui rincresce

di non poterli contemplare a miglior agio.

Ne' Pesci, che hanno il corpo rotondo, le pinne del dorso e del ventre servono principalmente a dirigere il cammino. Esti le distendono sul loro corpo, quando sono presi attravverso dalla corrente; le stendono o dispiegano, quando nuo tano contro la corrente, o in acqua, che sia in calma.

Generalmente, allorchè i Pesci vogliono servirsi delle lora pinne per eseguire piccoli movimenti, dispongono i nervi, a fiano i raggi delle pinne in modo di spiegarle, in tal guisa portano la pinna verso il capo, poscia mercè un' opporta, disposizione de' raggi la riconducono verso la coda, e mediante queil' alternativa azione fendono l' onda con maggior o minore prestezza. Non nuotano mai con tanta rapidità come quando spiegano tutte le loro pinne, e contribuiscono altresì alla velocità del corso i movimenti prestamente replicati, e destramente maneggiati della coda, e di totto il corpo. D' ordinario la coda, e la sua pinna servono per timone, e sempre per mezzo di esse i pesci eseguiscono i maggiori movimenti. Cangiano essi quasi ad ogn' istante di andamento e di direzione, e si sollazzano nell'acqua in mille e mille differenti maniere, ed anche con più di libertà, che non gli Augelli nell'aria.

bida l'acqua, e la invola allo sguardo dei pesci che le infidian la vita. Può darfi che un tal liquore la serva eziandio a prendere più facilmente quelli di che si ciba (2). Altri pesci sanno forare con mol-

(2) La seppia, il Calamajo, ed il Polipo di mare sono tre Animale marini, tutti tre voraci, che non differiscono se non per lievi varietà, e che raffomigliano perfettamente pel loro genere di vita. Quantunque nel mio testo abbia collocata la seppia tra i Pesci, non è punto da dirsi, ch' ella sia un vero pesce, ovvero un Pesce a squama; apparterrebbe essa piuttosto al numeroso popolo degl' Insetti di mare, ed il celebre Anatomico, Mr. Le-CAT, che avevala chiamata Insetto Pesce, non l'aveva disegnata in modo conveniente. Aveva egli congiunti nella sua denominazione caratteri tali; che la Natura non ha punto uniti nell' Animale.

La figura della seppia ha qualche cosa di spaventevole e di deforme. Se dessa è un Insetto, è un' Insetto molto grande, poichè ha circa due piedi di lunghezza. Essa viene specialmente caratterizzata da un grand' osso, largo, e grosso, unito, sungoso, situato sotto il dorso, e la di cui organizzazione aveva gagliardamente eccitata l'ammirazione di

SWAMMERDAM.

Ciò che rendesi più osservabile nella seppia, sono le sue lunghe braccia al numero di dieci collocate ad uguale distanza all' intorno della testa. Due di queste braccia sono molto più lunghe dell' altre. Tutte fono guernite di piccoli organi, che meritano una grande attenzione : la loro forma imita quella del calice d' una ghianda: un anello cartilaginoso armato di piceoli uncinetti le cinge esteriormente. Il calice sta attaccato al braccio mediante un picciuolo tendinoso; una membrana, che aecompagna l'anello, può alzarfi all' occorrenza, ed empire la cavità del calice. Questi piccoli organi chiamansi Succhiatoj della seppia; ma però tali non sono, ed il loro utfizio nulla ha di comune con quello de' fucchiatoj: non sono stati dati alla seppia, che per metterla meglio in istato di attaccarsi colle sue braccia, e di ritenere la sua preda. Quelti pretesi succhiatoj non operano, se non come una pelle bagnata, che attaccasi sortemente alla superficie d'un corpo, e gli uncinetti, onde fono armati, gli danno anche maggior presa. Sopra ciascun brac-

## DELLA NATURA. 205 molta arte i nicchi duriffimi, e trarne la sofianzacar-

cio hannovi centinaja di quetti piccoli organi, che vanno diminuendo di grandezza a misura che fi approfilmano all'estremità. Le due braccia più lunghe non hanno di quette spezie di papille, se non alla loro estremità superiore. Si giudica, che mereè di membra ed organi si numerofi e si bene adattati la seppia abbia una prodigiosa facilità di attaccarsi a tutti i corpi, e di ritener la preda, pigliata che l'abbia colle sue braccia lunghe, tendinese, ed clatiche, Queste sono nel tempo stesso ancore, suni, e mani.

Nel centro delle braccia sta collocata la bocca, modellara a foggia di becco di Papagallo; anzi e sì fattamente un becco, che realmente è cornea o cartilaginosa, come il becco degli Uccelli. Da ciascun lato della teita, laddove hanno origine le braccia, ed in poca distanza l'uno dall'altro situati sono due occhi neri, che sporgono in suori, molto

groffi .

Il corpo è carnoso, e coperto d'una pelle fottile, ma che ha della fermezza, ed è provveduto di due spezie di pinne. Ma io non ho in oggetto di descrivere la seppia; deggio qui parlare delle particolarità, che hanno relazione al suo genere di vita, ed alla sua industria.

Nella cavità del becco trovanti più ordini di denti diversamente configurati, che agiscono lateralmente, come que' degl' Insetti, e mercè de' quali la Seppia sminuzza i cibi,

di cui nutreli.

Nell' interno del ventre, presso l' intestino cieco, è la vescica, la quale contiene il liquore nero, che l' Animale rigetta in certe circostanze. Questa considerevole vescica è provveduta d' un canale, che si apre nell' ano: e l' accennato liquore, quando viene disseccata, riducesi in polvere impal-

pabile.

Diversi Autori antichi e moderni, la di cui opinione aveva seguita anch' io, avevano attribuito alla seppia la piccol furberia d'intorbidar l'acqua mercè l'emissione del suo inchiostro, sia per sottrarsi all'inseguimento de' suoi Nemici, sia per impadronirsi con più sicurezza della sua preda; ma altri Autori, meno amici del meraviglioso, amano meglio pensare, che l'emissione del liquore non sia che l'effetto della paura, da cui l'Animale resta colpito, la quale cagionando il rilassamento del muscolo della vescica, sa spandere l'inchiostro; e quest' opinione, che nulla lascia all'in-

carnosa che rinserrano (3). Ignoriamo l'uso, che il pesce spada, la sega, e il narval fanno degli enormi strumenti che portano sulla cima del naso, ma senza fallo essi li fanno maneggiare (4). La

tor-

dustria della seppia, sembrami assai probabile. L'Animale, quantunque men surbo di quel ch'erasi pensato, non per questo sarebbe stato posto meno in istato di provvedere alla

sua conservazione.

(3) Quetti Animali, che sanno forare le chiocciole per nutrirfi della softanza contenutavi, non sono già veri Pesci più di quello fianlo la seppia, e'l Calamajo, a meno che darfi non voglia il nome di Pefci a tutt' i Testacci di mare. Sonovi delle vere Conchiglie, le quali, come i Datteri, di cui parlaya nella Not. 2. del Cap. XX. forano, o lucano a guisa di madre vite le chiocciole per nudrirfi della carne dell' Animale, che vi si rinchiude. Mentre i Datteri avanzano lentamente nel pietroso loro ritiro, accade sovente che s' incontrino in que' tenebrosi ridotti, e guai allora ai Datteri, che vengono incontrati da altri Datteri, poichè quelli non mancano di forarli per nudrirfi della loro fostanza. La Porpora, lumaca di mare, famosa pel ricco colore, che somministrava agli Antichi, e che presso loro faceva le veci della nostra Cocciniglia, è pur una di quelle Conchiglie, che hanno l'industria di forar le chiocciole, per attignere nel loro interno un' alimento, di cui sono avide. La natura le ha provvedute d'una tromba armata di denti, o di mua specie di succhiello, che sanno far operare a meraviglia e mercè di cui bucano a vite le chiocciole le più dure. (Consultisi la Nota 5. del Cap. XXI. della Part. III.)

(4) Il Pesce spada, o la sega, ed il Narval non appartengono propriamente alla classe de' Pesci; ma vengon collocati in quella de' Cetacei. I veri Pesci non hanno polmoni; ma solamente delle branche, che loro ne fanno le veci. Al contrario tutti i Cetacei hanno veri polmoni. Confultis la

Nota 5. del Cap. XXVI. della l'art, III.

Il Pesce-spada, e la sega, che dava nel mio Telto per due Animali differenti, non sono che un solo medefimo Cetaceo, il quale non è molto grande, non avendo per lo più che nove in dieci piedi di lunghezza. Effo è ben confiderabile per la fingolare difesa, ond'è armato, e che rassomi glia ad una forte spada dentellata da ambe le parti. Durissima

#### DELLA NATURA.

no che la tocca, non ha ella un mezzo notabilissimo

fima è la sua sostanza, e i numerosi denti, ne' quali è ripartita, sovente sono lunghi più di un pollice. Lotale spada

coperta d' una ferma pelle.

Eterna guerra fa il Pesce spada alla Balena, e la perseguita rabbiosamente; e la pugna di quetti due Cetacei offre un grande spettacolo. Non è armata la Balena come lo Spada; ma la sua coda, enorme muscolo d'una prodigiosa forza, le serve bene per difesa. Esta procura di dar colla medesima un colpo all'inimico, e se le riesce di coglierlo bene, lo mette suori di battaglia. Lo Spada, agilissimo, schiva con destrezza i colpi, in aria, e lasciandosi ricadere su la Balena, la strazia colla sua sega. Ben presto il mare tingesi del sangue della Balena; esta agitasi con violenza, monta in surore, urta il mare colla spaventevole sua mole, lo sa fremere, e ne alza le onde a guisa di montagne.

La bocca del Pesce spada è interamente priva di denti, ma in compenso è per così dire, lastricata di grosse e dure scaglie. Probabilmente esso non aveva bisogno di dividere e massicare la sua preda pria d'ingojarla. Questo Cetaceo

habita i mari del Groenland.

Il Narval è un Cetaceo molto più grande del Pesce spada; e se ne veggiono dai 20. fino ai 60. piedi di lunghezza. La bocca di quelto Cetaceo è mancante di denti come quella dello Spada, e l'apertura della sua gola è molto piccola in proporzione alla groffezza del suo corpo. Si pretende, che non altrimenti della Balena, non si cibi, che di piccioli Pesci e d'Insetti marini; ma non ha barbe, come questa, per ritenere i cihi. Erafi preso per un corno l'enorme suo strumento da difesa, il che avevalo fatto nominare Liocorne di Mare. Si sono trovati de' Narvalli armati di due difese; ed è verisimile, che questa fosse uaa mostruosità. Altrove he parlato di questa singolare armatura ( Part. III. Cap. XXV. Not. 2. ) Il Narval se ne serve per forare il ghiaccio, e recarsi a respirare alla superficie dell'acqua. Talvolta la spinge ben avanti nella doppia fodera delle groffe Navi; ma essa non ne resiste sempre a colpi si violenti, e spessissimo avviene che si rompa. Un Mostro marino provvedersi d'un arme sì formidabile, farebb egli la guerra unicamente ai piccoli Pesci, ed agl' Insetti marini? E molto verifimile, che attacchi altri moltri, e specialmente le Balene, colle quali

mo per provvedere alla propria conservazione, e un particolare oggetto da offrire alle meditazioni del

incontrasi quasi sempre? Ma gli Storici della Natura non ci dicono che pochissimo intorno la vita di questo Cetaceo, nè ciò deve recar meraviglia, poichè non si ponno osservare questi Mostri inabissati nelle prosondità de' mari gelati, come si osservano i Pesci, e gl' Insetti de' nostri vivaj. Il Narval mirabismente sa buon uso della sua coda per nuotare, ed è nel numero degli Animali marini, che nuotano con maggiore velocità. La sua forma moltissimo allungata s' accosta a quella dello Sturione. Vien osservato, che si compiace della compagnia de' suoi simili; ma quest' istinto sociale gli è sovente sunesto: i Narvalli attaccati dai Pescatori si uniscano in truppe, e raccoltisi nel medesimo reciuto, incrociechiano le loro lunghe armi da disesa in mille differenti maniere, e le inviluppano talmente le une nelle altre, che poi non possono affondarsi nell' acqua, e sottraersi per tal guisa alle persecuzioni de' loro più ardenti nemici.

L'Imperatore è un altro Cetaceo, che non è più grande del Pesce-spada, ed è agile al par di lui. Porta sul dorso una specie di sciabla, o piuttosto di piuolo di tre in quattro piedi di lunghezza, e di cui ignorasi tuttavia il vero uso. Le vere armi ossensive di questa sorta di Cetacei sono nella loro bocca: consistono in denti puntuti, onde sono ben provvedute le loro mascelle. Si radunano per sar la guerra alla Balena: si scagliano su di essa con impeto, strappandole ciascun di loro grossi pezzi di carne, e non cessano di travagliarla, sinche stanca ed assannata per l'enorme fatica apre la bocca e ne sa uscire l'enorme sua lingua, Sni momento i suoi arrabbiari Nemici si avventano a questa lingua,

di cui sono ghiotti, la strappano e la divorano.

l'acqua del mare, che hanno tranguggiata. Questi torrenti d'acqua, che fanno sbalzare con tanta forza, possono in perti casi stordire le loro prede, e loro facilitarne la presa. Cotal singolare proprietà di lanciar l'acqua a distanze considerabili, ed in grande abbondanza viene prodotta in questi grandi Animali sossiatori dalla prodigiosa forza de'loro polmoni, dalla particolar conformazione della loro laringe, da pina spècie di acquedetto situato al basso della fronte, e da gia potentissimo muscolo.

Dig Leed by Google

DELLA NATURA. 200

del Fisico? (5) il pesce volante inseguito da altrì pesci lanciasi suori dell' acqua per risugiarsi nell'aria, in cui si sostiene mercè le sue grandi nuo-

tatoje (6).

Particolare egli è pure il modo, onde diversi pesci vanno in frega. Molti lasciano allora i mari, o i laghi, ed entrano ne' fiumi. Il maschio s'intertiene con la femmina, e dopo di aver data opera ai loro casti amori rientrano negli antichi soggiorni (7).

T. III. O Egli

(6) Vedasi circa il Pesce-volante la Nota 1. del Cap. XXVI.

della Part. III.

<sup>(5)</sup> Ho parlato a lungo della Torpedine, e del suo mirabile Strumento elettrico, nella Nota 5. del Cap. XIII. della Part. V., cui rimetto il Lettore. La Torpedine, ch' è del genere delle Razze, appartiene alla classe de' Pesci cartilaginofi. (Ved. Part. III. Cap. XXV. Not. 7.). Un celebre Viaggiatore fa menzione d'una grandissima Razza dell'America, che non ha, come la Torpedine, la proprietà d'intormentire la sua preda, ma per pigliarla servesi d'un'altro. mezzo molto osiervabile. Gli Americani la chiamano Menta, overo Coperta, nome che le conviene a meraviglia, poichè dessa ravvolgeti come una coperta intorno alla sua preda e l' affoga. Talvolta accade ai Palomboni d'esser all'improvviso inviluppati in questa coperta vivente, e rimanerne soffocati. Essa ha nove in dieci piedi di lunghezza sopra una proporzionata larghezza. Nondimeno potrebbe dubitarsi, che questo Pesce non sia una vera Razza, mentre il Viaggiatore, riferisce, che si lascia cadere su la sua preda o su i Falombari, o Nuotatori per invilupparli, cd impadronirsene: bi-. fogna dunque, che per agire in sistatta guisa un tal Pesce possa lasciare il fondo dell'acqua; e si sa, che le Razze sono Pesci itriscianti, che non abbandonano il fondo dell' acqua. (lvi.)

<sup>(7)</sup> Si sa, che i veri Pesci, ovvero i Pesci delle branchie non si accoppiano. Il maschio e la femmina sono privi delle parti atte alla copula: ma la femmina contiene de' grappoli, che sono mucchi d' uova rinchiuse sotto un invoglio comune, e ch'ella lascia cadere nel tempo della frega. I latti del maschio contengono il liquere dettinato a secondar

Egli è noto, che fi addimesticano i carpii, e che corrono come le galline a un certo segnale

quette uova, le quali esso ne spruzza, dopo estersi solazzato qualche tempo colla femmina. Si vuole, che si rovesci sul dorso per applicare il suo ventre a quello della femmina, e fregarlo con reiterati movimenti; ma è d' nopo convenire, che tiamo tuttavia molto poco rischiarati intorno gli amori de' l'esci. Sembra ancora, che il maschio fia più affezionato alle nova, che non la femmina, la quale le ha partorite. Si ve le passare e ripassare più volte sopra quelle, che sono state depositate alla ventura da femmine, che non ha punto conosciute. Almeno è certissimo, che la fecondazione delle nova de' veri Pesci non si opera, se non che dopo estere stati partoriti. Fecondar si possono altresi artifizialmente, come que' di alcuni Amfibj, spruzzandoli col liquore spermatico del maschio ( Part. VII. Cap. X. Not.2., Part. X. Cap. XXIII. Not. 9. )

Tra i Pesci di mare ye ne ha, che gettano le loro nova fu la spiaggia vicinissimo al luogo, ove vanno a terminar i flutti, ed ove posano venir riscaldati dal Sole. Ivi s'incontra una moltitudine di piccoli Insetti, che sono la patiura acconcia al pesciolino. L'istinto naturale, che porta le madri ad andare a metter il nido in tali luoghi, afficura la conservazione delle diverse spezie. Ma i Pesci, che franno in alto mare, non grano chiamati a depor le uova alla sponda, da cui doveano itar sempre troppo lontani : gettan' effi adunque la loro frega nel mare, ove galleggiando su la superficie partecipa de dolci influit dell'Aria e del Sole.

I Merluzzi, che sono un sì grande oggetto della navigazione e del com nercio, che si pescano e preparano in tante differenti maniere, e che alimentano tanti Popoli diversi, i merluzzi, dico, nascono ne' mari settentrionali dell' Europa, e si spargono per tutt' i mari, che cingono i gran Continenti. Esti nuotano a grandi truppe, e le loro marcie nulla presentano di molto costante. In generale i Merluzzi dell' America abbandonano in primavera le profondità dell' Oceano, ov' cransi ritirati nell' inverno, per approfimarsi alle coste, ed alle secche, tratti cola dalle Arringhe ed altri piccoli Pesci, di cui sono ghiotti. Legioni innumerabili di questi groffi Pesci accorrono nella state verso il gran banco di Terra nuova, e forniscono a migliaja di Pescatori d'ogni Nazione le pelcaggioni le più abbondanti, Un solo Pescatore

#### DELLA NATURA.

per ricevere il cibo dalle mani del loro benefatiore (8).

Q 2

Quan-

ne piglia in un sol giorno molte centinaja. Al vedere tali pesche quasi miracolose, satte annualmente da si gran numero di Nazioni, ed in tanti diversi tratti di mare, si stenta a comprendere, come la secondità de' Merluzzi possa bastare al prodigioso consumo, che sanno tuttodi di tali Fesci gli Uomini e gli Animali di mare. Ma quando viene ad intendersi dail' instaticabile LEUWFNHOEK, che una sola Merluzza può partorire circa dieci millioni d' uova, non si retia più sorpresi, che la secondità di questo Pesce possa supplire a' bisogui di tanti Popoli, e non si ammira più se non la stupenda magnisicenza della Natura nella moltiplicazione degli Esseri viventi. Le Arringhe ci hanno già dato motivo di fare la stessa risessimo (Fart, XI. Cap. XIV. Not. 1.)

Il Salamone, la di cui carne non cede guari in delicatezza a quella del Merluzzo, ma che non è sì grande oggetto di commercio, viene ad effere come un Pesce di passaggio . I Salamoni migrano da un mare all' altro: effi abbondano ne' mari settentrionali dell' Europa, ed in America. Ma non restano costantemente in questi mari: montano su pe fiumi fin verso la loro origine, per cercarvi pasture loro più grate, e per andar in frega. Si compiacciono delle acque vive e limpide scorrenti sopra letto di argilla. Nuotano con grande velocità, nè si lasciano arrestare nel rapido loro corso dalle altissime cateratte, in cui si abbattono. Sanno superarle con non meno di destrezza, che di forza, ed è ben fingolare il ripiego, cui hanno ricorso in tali incontri. Curvano essi in arco circolare il loro corpo, e lo rendono teso come una molla, e battendo l'acqua colla loro coda fi lanciano ad un' altezza confiderevole, e formontano in tal guisa a forza di salti l'imperuosità della cateratta. Dopo essere andati in frega ne fiumi, discendono la maggior parte per restituirsi al mare, e mettersi al coperto da forti geli. Molto divisi sono tra loro i Naturalisti circa le marcie de' Salamoni, e non fi può troppo contare su di ciò, che ci raccontano di alcune particolarità della lor vita. Ci afficurano alcuni, che i Salamoni hanno l'accortezza di scayare ne' letti de' fiumi spaziose fosse per depositarvi le loro uova, ed impedire così, che le correnti non gli itrascinino. E come se questa non fosse di già un' assai grande avvedutezza per un Pesce, questi Naturalisti vogliono pure, che il ma,

Quante cose dette non si sono su questo particolare del delfino! Quanto mai gli Antichi, nati

schio e la femmina travaglino di concerto ad alzare un picciol argine d'argilla intorno alle fosse per garantir le uova dall'impeto della corrente. Certamente vi ha molto da diffalcare da un racconto sì abbellito, e noi ci limitaremo ad ammettere col più saggio tra gli Storici de' Pesci, (Mr. DUHAMEL, ) che mai lasciossi sedurre dall' amore del meraviglioso, che tutta la sagacità del Salamone riducesi in tale proposito a scavare nella sabbia o nell'argilla solchi più

o meno profondi, ove depositare le uova.

La Trota, la quale è della famiglia de' Salamoni, passa com' esti dal mare ne' fiumi per ivi andare in frega. Ma non tutte le Trote abitano ugualmente le acque salate e le dolci; ve ne ha che non abitano fe non nelle acque dolci, e vengon chiamate Trote fluviali, o di fiume. Esse compiaccionsi parimente dell'acque vive e chiare, ed hanno forse più forza che i Salamoni per rompere le correnti le più rapide, e superar le cateratre. Le Trote del Lago di Ginevra, famole per l'eccellente lor carne, e per la loro grosiezza, cominciano in primavera ad abbandonare il Lago per discendere nel Rodano, ed ivi andar in trega; ma le più grosse non discendono nel fiune che in Autunno. Ciò non ostante, v' ha motivo di credere, che alcune restino e vadano in frega nel Lago stello.

L'Anguilla, che sembra approffimarsi più ai Rettili, che ai Pesci, e che è vivipara, come la Vipera, passa da' fiumi nel mare per ivi depolitare i suoi parti. La maggior parte delle madri rientrano indi dal mare ne' fiumi, e le giovani anguillette le sieguono. Altre spezie di Pesci entrano ne' stagni d'acqua salía per depositarvi la loro frega, e ritornano

indi al mare.

Quasi tutti i Pesci sono voracissimi, e le loro migrazioni hanno per oggetto di far guerra ad altri Pesci, e di cercare fiti a propolito per som ninistrare ai loro pesciolini le convenienti patture. In queita classe si numerosa di Animali acquatici non conosciamo per anche alcana specie, che provveda all'educazione de' propri figli. L' amore materno, che si ta tanto ammirare in diverse spezie d'uccelli e de' Quadrupedi, non ritrovasi punto tra i Pesci. Le semmine abhandonano alla Natura la cura de' loro figlinoletti, e quelta

DELLA NATURA. 213

fatti per lo maraviglioso, non ci hanno decantato la sua aftuzia e agilità, i suoi giuochi, la sua tenerezza per l'Uomo, la sua costanza, anzi la fiessa sua gratitudine! Ma lasciamo ai Poeti il celebrare questo Pilade marino (9).

Verifimilmente i pesci sono quelli tra gli animali, a' quali è toccato di vivere più lungamente.:

3 ~ So-

buona madre ha bene provveduto a' loro bisegni. Nondimeno alcum Cetacci piglianfi molta cura della loro prole; ma i Cetacci, che sono tutti vivipari, e tutti allattano i loro figliuoletti, fi approfiimano molto più, riguarda a ciò, ai Quadrupedi, che ai veri l'esci. Le temmine tra i veri l'esci non conoscono i loro l'arti, e gli divorano come ognitaltra preda. Così in quella freminata famiglia d' l'fleri vivventi nen v'ha maggior tenerezza materna di quello abbiavi d' amor conjugaie.

Per altro è provato con tutto rigore, che incontranfi talvolta tra i desci ded veri Francipoditi, o degli Individui, che portano da un lato l'uova, e dall' altro i latti. Il Carpione, il Luccio, e l'Aselio ne hanno sommifirati varii esempi a Naturalidi celebri, che non potevano lasciarfi imporre dalle inganacyoli apparenze. Quetti sono Mostri d'i

un genere fingolate.

Se il Fesce dell' Isola di Borbone, di cui avea parlato Mradi R: AUMUR all' Accademia di Parigi, fosse stato precisamente un vero l'esce, l'arte di filare non sarebbe ignota: agl animali di quetta classe; perchè un tal Pesce si rinchiude afficme colle sue uova in un invoglio di seta. Ma parmi più probabile, che un tal Animale marino appartenga al genere de' Testacci, o degl' Insetti, co' quali troppo sovente

sonofi confusi i l'esci.

(S) I Carpioni addimesticati ne' vivaj accorrono al suonod' un campanello per ricevere il cibo. Dubitar si poteva di questo satto pria che si sosse deguite le sperienze, che provano qualmente l'acqua trasmette il suono, e che si fosse dimostrata l'esstenza dell'organo dell'udito ne' Pesci. Consultisi la Not. 4. del Cap. XXV. della Part. III. Sembra anzi, che i Carpioni abbiano l'udito sinissimo: essi suggono tosto che si fa un qualche rumore, e vanno a nascondessi nel fango.

(9) Vedasi circa il Delfino la Nota 6. del Cap. XXX.

della Part. X.

Sonosi veduti de'carpii di cento cinquant'anni (10). I pesci traspirano, e indurano poco, nè si può dire che abbiano ossa propriamente. Ma vivono in uno stato di guerra perpetua. Tutti divorano, o sono divorati. Quelli che vivono l'età propria del pesce debbono farsi sperimentatissimi negli affari del mare. Questi sarebbono Nestori, che somministrar ci potrebbono ottime notizie intorno all'istoria segreta di un popolo sì poco da noi conosciuto (11).

i (10) L' Autore delle Epoche della Nasura parla di Carpioni di più di ducento anni, e dice in tale proposito, che, potendo un carpione vivere 200, anni, deve ben poter la Balena viverne mille. Ma probabilmente non v' ha che un piccolissimo numero di Balene, che muojano di vecchiaja: la carriera della maggior parte viene molto abbreviata dalle armi de Pescatori, o da quelle de' Mostri marini, che loro

fanno una perpetua guerra.

Diverse cause si assegnano della lunga durata della vita de' Pesci: quelle che ho accennate nel mio testo, sembrano essere le principali. Ma questa parte sì considerevole della Storia degli Animali è tuttavia molto impersetta, e su la vita e gli andamenti de' Pesci non abbiamo che sconnesse osservazioni insussicientissime a darci la loro Storia. L'elemento, che abitano, e le profondità nelle quali si ritirano, troppo gli mettono suori di portara degli Osservatori. Abbiamo però buone descrizioni d'un assi grande numero di spezie, e molto esatte notizie delle marcie di alcune.

Può giudicarsi sino a un certo punto del crescimento del Pesci da un' Osservazione, che si è fatta su quello de' Carpioni. Pesci di questa specie, che non hanno ancora cinque in sei pollici di lunghezza, ne acquistano a capo di quattro in cinque anni un piede. Sonosi veduti Carpioni di tre piedi e mezzo di lunghezza; e che pesavano 45. libre. Non v'è Pesce, che abbia sì larghe squame come questo. La sua secondità è prodigiosa, senza uguagliare però quella del Merluzzo. Il celebre Medico PETIT aveva calcolato, che un Carpione di mezzana grandezza conteneva più di trecenquaranta mila uova.

(11) E' cosa fingolare, che abbianvi Pesci, i quali vivane e moltiplichino in un acqua termale di 621 gradi del termometro di REAUMUR; pure questo è un fatto, di cui si è

# DELLA NATURA. 215 CAPITOLO XXVIII.

Maniere di operare negli Uccelli:

TEduto abbiamo alla sfuggita i passaggi degli uccelli, e si è congetturato che dipendano dai venti principalmente (1). Un esatto Naturalista se n'è afficurato a Malta. Tutte le sue osservazioni provano, che le medesime spezie si determinano sempre al passaggio mediante certi venti determinati. In Aprile il Sudouest conduce in queli'isola certe specie di pivieri, e il Nord-ouest de'cardinali, e delle quaglie. Quasi nel tempo stesso i falchi, i nibii, ed altri uccelli da preda passano col Nordouest, senza fermarsi, e ripassano in Ottobre col Sud, o con l'Ouest. In estate il vento di Est conduce a Malta le beccaccine, e verso la metà dell'autunno il Nord, e il Nord-ouest vi conducono numerosi squadroni di beccaccie. Questi uccelli non possono volare come le quaglie a seconda del vento, poiché il vento del Nord, che trasportar li potrebbe in Barbaria, gli obbliga a soggiornare nelle Isole. Le quaglie all'opposito passano a seconda del vento di paese in paese. Il Su-est le fa passare di Marzo dalla Barbaria nella Francia. Ritornano di Francia in Settembre, e passano a Malta per un Sud-est. I venti sono adunque i segnali impiegati dalla natura per annunziare ai diversi uccelli il tempo di loro partenza. Fedeli alla sua voce met-

afficurato Mr. SONNERAT, e ch' ei ha osservato nell' Isola. di Lusion una delle Filippine. I piccoli pesci, che abiravano un acqua tanto calda, erano agilissimi. Si è veduta a un di presso la stessa cesa di piccolissimi Testacci.

(1) Part, XI, Cap. XIII.

#### E16 CONTEMPLAZIONE

méttonsi in cammino, e seguono la direzione, che

loro viene additata (2).

Non finiremmo mai più, se scorrer volessimo le maniere proprie di operare in ciascuna specie di uccelli, tenendo dietro agli uccelli da preda nelle loro caccie pressocche dotte, agli uccelli acquatici nelle lor pesche ingegnose, agli uccelli domestici ne loro piccoli governi, agli uccelli notturni ne tenebrosi loro ritiri ec. (3). Non mi arresterò dun-

que

(2) Intorno le migrazioni degli Uccelli, e le loro diverse cagioni, consultinsi le Note 1., e 2. del Cap. XIII. della Parte XI.

(3) Gli Uccelli molto più numerosi di spezie, che non i Quadrupedi, e ben' altra cosa industriosi che i pesci, offrono una gran prospettiva agli occhi del Contemplatore della Natura, ma un si vatto Quadro non saprebb' essere inchiuso nell' angusto spazio di alcune Note: mi limitarò aduaque a taccarne alcune poche pennellate, e rimetterò il Lettore alla bella Storia degli Uccelli di due illustri Francesi, ove i costumi, le inclinazioni, e gli andamenti di questi mumerosi Abitatori dell' aria sono descritti con tanta nobil-

tà, grazia, e verità.

L'Aquila, che domina fopra gli Uccelli, come il Lione sopra i Quadrupedi, ha con questo nobile Animale molte relazioni fisiche e morali, che contemplansi con piacere. Ambi regnano da Monarchi, l'una su le alte Montagne, e nelle più elevare regioni dell'atmosfera, l'altro ne' focosi deserti, o nel più folto delle foreste. Tutti due si compiaciono de' luoghi solitarii ed inaccessibili, ove l' antica e venerabile Natura non si mostra che nelle sue più agresti sembianze. Dettinati entrambi a vivere di preda, e di carnaggi, non soffrono, che alcun' altro Animale della loro specie osi introdursi nella loro giurisdizione, ed il solo Amore, il più dolce ed il più imperioso tra Tiranni, forza il maschio e la femmina ad unirsi per soddisfare a comuni bisogni. Fieri e magnanimi non meno che intrepidi e coraggiosi, sdegnano i deboli nemici, ed hanno ripugnanza a vendicarsene. Tutti due finalmente non voglion altro bottino, che quello di loro propria conquista, nè altra preda che quelle, le quali esti hanno immolata al loro appetito sempre rinascente. Anzi non le divorano neppur interamente: ne abDELLA NATURA.

que nel farvi ammirare la lunga lingua della pica; le molle che la fanno agire, e la maniera, che

ado-

bandonano gli avanzi agli altri Animali, nè giammai toc-cano cadaveri.

Nella imperiale razza dell' Aquila i nodi assodati dall' amore tra maschio e femmina continuano ancora dopo l'accoppiamento. La guerriera compagnia rimane unita, o provvede all'educazione della famiglia. Fa una perpetua guerra agli Uccelli ed a diversi Quadrupedi ; piomba su di essi con impetuosità, gli asserra, co suoi forti artigli, e con un' ardito volo gli trasporta nell'alto suo ritiro. Ivi è che nello sfondo o incavo d'una roccia trovasi da essa costrutto uno spazioso nido proporzionato alla grandezza ed alla forza degli Uccelli, che l' hanno fabricato. Differentiffimo da quello degli Uccelli subalterni, non è di forma sterica, nè scavato per concentrar il calore. Quetto è una specie di aja, o pavimento formato di pertiche di cinque in sei piedi di lunghezza fermate colle loro estremità, ed incrocicchiate da' rami flessibili, e su d'esse stanno adagiati varii strati d'erba e di minuti arbusti. Quest' aja, la quale non ha altro coperto che lo sporto della rupe, è costrutta con tale solidità, che basta a ricoverare tutta la famiglia, ed una grande quantità di provvisioni.

Il Falcone, non men fiero, indipendente, e coraggioso dell' Aquila, ma ad essa molto inseriore in grossezza ed in forza, ama pure al par di lei i lueghi solitarii ed agresti, ed annida parimenti nell' interno delle più elevate balze. Si perde, come l' Aquila, tra le nubi, ed il suo volo è si rapido, che sempre comparisce in un subito ed all' impensata. Il suo maschio e franco coraggio non gli lascia sar uso di surberie e di giri; scagliasi a piembo su la preda, ed alzandosi totto nella medesima direzione, se la trasporta in aria. Fa la guerra al Nibbio; ma perchè si disende da vigliacco, il Falcone generoso lo tratta con dispregio, e

non lo uccide.

L'Uomo, la di cui ragione superiore a tutti gl'istinti fa servire tutti gli Esseri a' suoi piaceri ed a suoi bisegni, sa mettere a profitto le nobili qualità del Falcone, e perfezionandolo mercè d'una ben intesa educazione trasforma in arte l'istinto del fiero Augello, e sottommette a leggi costanti quest' Essere indipendente, che sembra non poter obbedire se non alla Natura.

Nel-

adopera nel vibrarla dentro ai fori degli alberi per accalappiare destramente i piccoli insetti che

Nell'ultimo rango degli Uccelli da preda comparisce un Augelletto, che non è più grosso d' una Lodola, il di cui coraggio è tale, che non paventa di attaccare gli Uccelli a lui superiori in forza ed in grandezza, ed anche gli Uccelli da preda, che ardisce volar al pari di questi Tiranni dell' aria, e dar la caccia fin dentro la loro giurisdizione . Ma fopratutto nella ditefa della sua prole si fa più ammirare l'intrepidezza di questo piccol Augello: esso non aspetta per cominciar la pugna, che l'Uccello rapace si accosti al suo nido; basta che sembri voler avvicinarvisi; gli si fa avanti, gli piomba addollo, lo terifce crudelmente, lo sforza a fuggire; ed in una lotta così disuguale rado addiviene, che il piccol Augello ceda alla forza, o che si lasci portar via : quindi è rispettato da tutti gli Uccelli da preda subalterni. Questo piccolo ACHILLE è una specie di Gazza chiamata Falcinello.

Mentre gli Uccelli da preda fi raggirano tra le nubi, ed esercitano le loro rapine nell'aria, gli Uccelli acquatici fanno lo stello sopra le acque, ed ivi dichiarano la guerra ai Pesci. Alcuni fendono i flutti e vi s' immergono; altri non fanno che raderli con un rapido volo. Il mobile elemento è per tutti un ficuro domicilio : tranquilli in mezzo alle burrasche vi si radunano a gran truppe ; lottano contro i venti, scherzano coi marosi, e non hanno punto a

paventare i naufragi.

Questi Uccelli, le di cui spezie sono numerosissime, non lasciano il mare, che per andar a sgravarfi delle uova fu le spiaggie; e vi ritornano sovente per somministrare i cibi ai loro figlioletti; e quando poi sono cresciuti ad un certo fegno, gli guidano al mare, e ad essi insegnano col loro esempio la doppia arte di nuotare e di volare. Navigatori nati, i loro corpi, ed i loro membri fono prodigiosamente adattati al liquido elemento, che abitar denno in preferenza; e crederebbes; che su questo naturale modello gli Ucmini avessero concepita l'avventurosa idea de loro navigli. Il corpo dell' Uccello acquatico è curvato come la carena d'un Vascello: il suo collo, che alzasi sopra un petto elevato, rappresenta molto d'appresso la prora del naviglio: la fua coda corta e raccolta a foggia di pennello sembra esser il timone: i suoi piedi stiacciati sono veri DELLA NATURA:

vi soggiornano (4). Che moltitudine di tratti importanti non ci offirebbe altresì la costruzione de

ni

remi: finalmente la fina, denfa, ed invernicciata calugine, che veste tutto il corpo, è una specie di catrame naturale, che lo disende contro l'impressione dell'acqua.

Generalmente le acque sono per gli Uccelli di mare un soggiorno di riposo e di piacere, ed ove esercitano tutte le loro sacoltà, anche con più agevolezza, che non gli Uccelli da aria in questo lieve elemento -- Vedete que' Cigni, motare con delicatezza, o solcare la superficie dell' onde, con maestà; vi, si folazzano, si sbattono; vi s'immergono, no, e tornano a ricomparire con movimenti aggradevols, con dolci ondulazioni, con una tenera energia, che annunciano ed esprimono i sentimenti su de' quali è sonda, to tutto l'amore; perciò il Cigno è l'emblema della grazia, primo dardo che ci colpisce, anche pria di que', della bellezza.

La vita adunque dell' Uccello acquatico è più pacifica. e meno penofa di quella della maggior parte degli altri , Uccelli . . . L' elemento, che abita, gli fornifce 'ad ogni siltante la sussistenza; esso ne incontra più che non ne " cerca . . . . , e questa vita più dolce lo fa essere nel , tempo ilesso di costumi più innocenti, e di abitudini più " pacifiche. Ciascuna specie si raduna per il sentimento , d'un vicendevole amore; niuno di tali Uccelli attacca il , suo simile, niuno fa sua vittima verun altro Augello. " ed in questa vasta e tranquilla Nazione non si vede pun-" to il più forte inquietare il più debole . . . Il Popolo ,, alato dell' acque, dapertutto in pace tra di esso, non si , è giammai imbrattato del fangue della fua specie . Ri-" spettando anzi l'intero genere degli Uccelli, si contenta , d'una carne meno nobile, e non impiega la sua forza, " e le sue armi, che contro il genere abbietto de' Rettili.

, ed il muto de' Fesci.

Tra gli Uccelli; che vivono di pesca, ve n' ha de' palombari; che sanno sorprendere la loro preda sott' acqua; altri l'afferrano lettamente alla superficie; o mentre sguizza in aria. Sovente pure non hanno che a riceverla nel loro becco, perchè il sutto compiacente loro la porta in bocca. Tutti sono voracissimi; e vè n' ha di quelli di un' appetito si veemente; che si scagliano sopra tutto ciò che incontrano. Le Oche, e le Anatre de' neitri cortili ce ne sommi-

**D**1-

nidi! Quale non sarebbe la nostra ammirazione alla vifta di queste piccole fabbriche sì regolari, compo-

nistrano esempi. Talvolta però la pesca diviene funesta all' Uccello pescatore, e vien ingojato egli stesso dai Pesci, poicté bisogna bene, che gli Animali distruttori siano di-

itrutti anch' essi qualche volta.

· Uccelli, di cui il corpo è come stenuato, il collo e le gambe sono smifuratamente lunghe, e che direbbonfi montati su i trampoli: Uccelli in fine, i di cui piedi sono interamente privi di membrane, non sono certamente fatti per nuotare sull'acque, ma sono ben fatti a meraviglia per marciare nelle paludi, e nell'acque batie; e quindi la Natura gli ha collocati per così dire tra i confini della terra e dell' acque. Essi vivono di Pesci, di Rettili, e d'Insetti. Il loro becco, ordinariamente lungo, e molto affilato sembra modellato espressamente per srugare nella limacciosa

melma, ed ivi cercare la conveniente pattura.

Non obliamo di offervare una piccol aftuzia comune a varii Uccelli pescatori : ficcome essi ingojano i Pesci senza masticarli, è facile il pensare, che le alette e le pinne si opporrebbero all' inghiottimento, se si presentassero all' apertura della gola a contrario verso : quando dunque l'Uccello ha pigliato un Pesee per la coda, o pel ventre, lo getta in aria, gli fa fare un mezzo giro sopra se stesso, che lo riconduce colla tella avanti nel becco dell' Uccello, e questo eseguisce cotal piccola operazione con tanta prontezza e destrezza, che non gli falla quasi mai il colpo. Quelto tratto di destrezza si fa sopra tutto ammirare nel Cormorano, grande Uccello acquatico, che per la fingolare, e vantaggiosifima conformazione delle sue gambe e de suoi piedi vien ad avere una meravigliosa facilità di nuotare, e non è meno buon palombaro, che buon Nuotatore. Esso è suscettibile d'una specie di educazione, e si addestra alla pesca, come il Falcone al volo. Mediante un anello di ferro, qualunque altra legatura situata in fondo al collo dell'Uccello pescatore, s'impedisce, che il Pesce da esso afferrato sott' acqua non discenda pel di lui collo, e così lo conserva per la mensa del suo padrone.

Il Tordo Marino, detto anche Uccello di S. Martino, a Martino-Pescatore, siegue la corrente de' ruscelli si cela sopra un ramo, che inclini sull'acqua, guata il momento, in cui passi un picciol pesce, scagliasi su tale preda lascian-

poste con materiali tanto diversi, uniti scambievolmente con tanta scelta e fatica, messi in opera;

dosi piombare sull'acqua, ne shalza tuori tenendola col becco, la porta sul vicino terreno, contro il quale la shatte pria d'ingojarla. Se non trova rami da poggiarvisi il nostro Pescatore si adaggia su qualche satio della riva, e tosto che scopre un pesciolino balza a 12., o 15. piedi di

altezza, e si lascia ricadere su la preda.

Nemici della luce gli Uccelli notturni non ponno sopportarne lo splendore. Durante il giorno involano la loro trista e sozza figura agli sguardi dell' Ucmo e degli altri Animali, e si nascondono in tronchi d'alberi, in vecchi avanzi di fabriche, ed in altri ridotti i più tenebrosi. Non escono che all'approffimar della notte, e vanno a caccia di augelletti, di sorci, di topi campettri di varie spezie ec. Ingojanli tutt' interi, e ne rigettano indi tutte le parti cornee ovvero ossee, e la pelle sempre attortigliata a soggia di tubo o di cartoccio. Alcuni però spennano destramente gli augelli pria d'ingojarli. Siccome danno la caccia in filenzio, ed in mezzo all' ombre della notte, così hanno molta facilità a sorprendere gli altri Uccelli nel loro sonno. Ve ne ha pure di quelli, che malgrado la loro grossa corporatura, vanno cacciando con molta agilità e destrezza, il che notali specialmente nel grosso Uccello notturno denominata il Gran-Duca. Esso è coraggiosissimo, ed assai forte per attaccare gli Uccelli rapaci e loro ghermire la preda. Non è, per così dire, se non semi-notturno, ed una luce, che ofienderebbe gli occhi della maggior parte degli Uccelli della sua clasie, non ossende i suoi. Ma quelia della Luna è aggradevole a tutti, ed appunto col benefizio del suo splendore fanno meravigliose cacciagioni; mentre non bisogna figurarsi, che gli Uccelli chiamati Notturni faccian le loro cacciagioni nelle più folte tenebre; sempre hanno bisogno d' un certo grado di luce per dirigere il lero volo; ma ficcome la toro pupilla è suscertibile d'una massima dilatazione, con una luce deboliffima effi veggiono meglio degli altri Uccelli .

(4) Vi sono Animali nati si felici, che sembrano essere figli mal educati della Natura, sempre attorniati da un ricco capitale di suffiftenza, e gioiscono senza fatica e senza disturbo de' beni, di cui è stata ad essi prodiga. Al contrario altri Animali sembrano figli sgraziati da essa condannati ad

e disposti con tanta industria, eleganza, e proprietà da un animale, che non ha altri strumenti che un suo bec-

un genere di vita il più penoso, ed il più laborioso, e che non si procaccino la suffifenza, se non a forza di ricerche, di stenti, e di satiche. Tale si è particolarmente il genere di vita del Pico-verde, la di cui tritta sorte poco ditterifce da quella di un condannato alla galera. La sua aria rozza, e semi fiera corrisponde bene al grossolano genere di vita toccatogli in sua porzione, ed i lamentevoli di lui accenti annunciano da lungi i suoi sforzi e le sue pene. Vive solitario, per lo più arrampicato alla scorza degli alberi, che incessantemente si affatica a forare per pigliare i piccoli Insetti in esla rinchiusi; anzi sovente bisogna che penetri sino al legno per fare un cattivo pasto; e sovente ancora in questo penoso lavoro sta collocato al rovescio, ed in una situazione la più laboriosa. Ma la Natura, che aveva imposto allo sgraziato Pico un sì aspro lavoro, non ha trascurato di munirlo di tutti gli ilromenti, che poteano facilitargliene l'esecuzione. Le sue gambe molto grolle, corte, e musculose sono terminate da quattro forti dita ben arcate, e guernite d'unghie moltissimo adunche. La sua coda corta e formata di penne rigide incurvate all' indentro ben fi conofce fatta per servirgli di punto d'appoggio. Il suo becco diritto, duro, tagliente, e puntuto è un eccellente strumento per intaccare la corteccia ed il legno. Ma la di lui lingua sopratutto è il suo più bell' istromento, e che merita d'esfer più ammirato, come di fatti è stato l' oggetto dell' ammirazione di Uomini illuminatiffimi, i BORELLI, i MERY, i CAMPER. Essa sembra lunghissima, e l'elaboratissima sua struttura inchinde una moltitudine di particolarità anatomiche, le quali non potrebbero riassumersi in una semplice descrizione. Dico, che sembra lunghissima; poiche ciò che apparisce fuori del becco, e che dall'uccello vien lanciato a guisa di dardo nel buco, che fa, e che prenderebbesi per un lungo verme, non è interamente una lingua; propriamente non vi è di tale, che la sola estremità cornea di quest' organo fingolare. Il resto è un' officello, denominato Joide, rinchiuso in una guaina membranosa, che, dopo esfersi divisa in due rami, si curva su la testa, si stende in una sca-nalatura incavata nel cranio, e va a piantarsi nella fronte alla radice del becco. Sono dessi questi rami parte ossei, parDELLA NATURA.

becco cartilaginoso, e due piedi! Un nido di fringuello, o di calderugio, c'interterrebbe per ore intere. Cercheremmo in qual luogo abbia potuto il calderugio provvedersi di bambagia sì fina, sì setacca, sì dolce, che veste l'interno pell'elegante suo nido, e che ne compone un letto sì sossice e caldo. Dopo molte ricerche scopriremmo in fine, che la natura attorniando di bambagia finissima le semente di certi salci, ha preparato al calderugio la piuma, che impiega sì maestrevolmente. Non ci stancheremmo di considerare la specie di ricamo, di che orna il fringuello sì bellamente l'esteriore del suo nido, e guardandolo da vicino, riconosceremmo ch'egli si debbe a un infinità di piccoli licheni artifiziosamente tra loro legati, distri-

parte cartilaginosi ed elastici, che operano l'allungamento e'l giuoco della lingua del Pico. Tutto l'appareccho si svolge come una molla, quando l'Uccello sa agire la sua lingua. L'estremità cornea n'è guernita di piccoli uncinetti destinati ad afferrare, e ritenere le prede vive, di cui il Pico si nutre. Un'umore viscoso, che vischia esternamente tutto l'istromento, ajuta moltissimo a ritenere i Vermicelli, che giugne a toccare.

Non sempre però avviene, che il nostro piccol galeotto provveda alla propria sussistenza con tanto stento e fatica, come allor quando è necessirato a cercarla sotto la dura corteccia degli alberi: abbiam veduto, che le formiche marciano in fila per sentieri da esse medesime segnati, e che tutti guidano al formicajo: (Part. XI., Cap. XII.) Il subo Pico attende al passo le formiche, distende sul sentiere la sua lunga lingua, e quando la sente ben carica di prede, la ritira, e la ingoja. Ma, quando il cattivo tempo trattiene le Formiche nel loro domicilio, allora il Pico usa un'altro stratagemna. Si ya a situare nel formicajo, ivi sa una gran

Il Pico nidifica ne' buchi d' Alberi, che allarga e profonda mercè forti colpi del suo becco. Il maschio e la femmina ajutanfi a vicenda in queito duro travaglio, ed appena i figliuolini sono in itato di camminare, che si veggiono ram-

breccia o apertura mediante il suo becco, ed i suoi piedi, e vi divora molto comodamente le formiche e le loro ninfe.

picare come i sorci lunghello gli alberi.

buiti, e applicati con la maggiore proprietà sopra tutta la superficie del nido. Il colore dei licheni, che spesso è quello della scorza dell'albero su cui posa il nido, c' insegnerebbe che il fringuello sembra aver voluto che si confondesse il nido con il ramo che lo softenta (5),

Os-

(5) Di tutti gli uccelli Architetti, che abitano le nostre contrade, non ve n'ha, a giudizio di Mr. de BUFFON, che fabrichino con più avvedutezza, decenza, ed eleganza, quanto il Cardellino, ed il Fringuello. Aveva io dunque incontrato nella stella opinione di questo gran Naturalista, quanto loro avea data nel mio telto la preferenza sopra molti altri uccelli de' nostri paesi, cui la Natura ha insegnato l'arte di fabricare. Sopratutto restai ammirato de talenti del Cardellino e del Fringuello, allorchè nella primavera del 1746, intrapresi di fare una piccola collezione de' nidi degli Augelli delle nostre campagne. Paragonando i nidi de' nottri due piccoli Architetti con que' di molti de loro Emoli, la superiorità mi parve ben decisa in favore de' primi, o gli confiderassi relativamente alla scelta, ed all' industrioso impiego de' materiali, o relativamente alla forma, al contorno ed alle proporzioni. Vidi de' nidi di Cardellino costrutti su le più piccole proporzioni, i di cui contorni erano sì esattamente circolari, che sembravano difegnati col compasso, e nel di cui esterno, ed interno erano formati di materiali sì acconciamente, e con sì bell' arte disposti, che io non potevo cellar d'ammirarli. Una fina peluria, piccoli Licheni, minute radici, tenui foglie, borra di Cardo salvatico intralciati ingegnofissimamente vestivano tutto l'esterno di questi yaghi nidi : l'interno rappresentante una semi-sfera concava era guernito di crine, e d' una calugine finissima, assai folta, e morbidissima.

Il Reatino, il Beccafico, il Troglodito, o Fora-fiepe, che sono nel numero de' più piccoli angelletti della nostra Europa, danno tutti tre a' loro nidi la forma d' una palla concava, quasi per concentrar meglio il calore, nel tempo della covatura; e l'apertura del nido è fabricata lateralmente ad essa palla. L' esteriore di quello del Reatino è un tessito di fina peluria, e di tele di ragno, e nel di dentro è guernito della più fina, e più morbida caluggine. Lo stesso è a

DELLA NATURA.

Osserveremmo altre specie che piantano il nido nei fori degli alberi, nelle fessure degli scogli, dentro a cavità che fanno sotterra: ne vedremmo altri che lavorano in legno, altri nell'arte del muratore. La rondinella ci somministrerebbe un esempio familiare degli ultimi: vedremmo con piacere come prepara la malta, come la stempera, e l'uso industrioso che ne sa fare per procacciare al piccolo suo edifizio tutta la solidità necessaria (6).

T. III. P Ma

un dipresso della costruzione del nido del Beccasico. Ma il Forassepe, che sembra fabricare con minor arte ed esattezza, riesce anche meglio in sottrarre il suo nido agli sguardi de Curiosi: esso involge tutto l'esterno d'un ammasso d'informe peluria, che sembra ivi buttata a caso, e sotto la quale non s'idearebbe di cercarlo.

La Cingallegra, piccoliffimo Augello anch' effa, non moftra minor industria nella costruzione del suo nido, che colloca in un buco di albero, il di cui interno ha la cura di

ritondare, polire, ed ornare col suo becco.

Ma giacchè son giunto alle Cingallegre, dirò una parola di una Cingallegra del Capo di buona speranza, che offreci un suo coftume ben fingolare. Essa costruisce il nido di materie cotonacce, e lo colloca ne' più folti cespugli. La sua forma rastembra una bottiglia dal collo stretto. Nell' esterno del nido; e lateralmente l'Augello costruisce un piccol incavo a foggia di loggietta, ove il maschio ritirasi, mentre la femmina cova.

Quando esce questa dal nido, il maschio, che l'accompagna, batte con forza mercè le sue ale sopra i lati del nido, e costringe gli orli dell'apertura ad approfimarsi maggiormente, e chiuder l'ingresso dell'albergo: precauzione ingegnosa, per cui l'Uccello provvede alla conservazione di sua famiglia. Ma vedremo ben presto altri Cingallegri, che in questo genere usano industrie e cautele ancor molto più meravigliose. Quando trattasi degli andamenti degli Augeli, l'imbarazzo ita nello scegliere, tanto ricco e secondo è l'argómento.

(6) La Gazza, che ha molta tenerezza pe' suoi figliuolini, e de che sembra sapere, che sono assai minacciati dagli uccelli da preda, impiega molta arte e composizione nel costruiro

il suo

Ma i nidi, che più ci sorprenderebbono, quegli sarebbero di alcuni uccelli indiani abilmente sospe-

ei

il suo nido, e pare che moltiplichi le cautele in ragione della sua tenerezza, e de' pericoli, che corrono i di lei allievi. Ordinariamente usa situarlo su la sommità di grandi alberi, e nulla trascura per renderlo ficuro, e dargli la più gran solidità. Il maschio ajuta la femmina in tale lavoro: fortificano tutto l'esterno dell'edifizio con minuto legname ed uno smalto di terra impattata fimile a quella, che adopera la Rondine, e gli danno una specie d'invoglio a graticcio, che lo copre interamente, nella di cui costruzione fanno entrare piccoli ramuscelli spinosi intralciati assieme: hanno pur l'attenzione di non fabbricare l'apertura che da un lato del nido il meglio difeso e meno accessibile. Interiormente l'industriosa Gazza colloca una specie di materasso di figura rotonda, e sul quale i figli riposano morbidamente e stanno caldi. Tutto ciò forma un' edificio non indisserente, poiche ha almeno due piedi di larghezza per ogai.

verso .

La Palsera, il di cui grido acuto, monotono, ed incessantemente ripetuto riesce si spiacevole alle nostre orecchie, e che per la sua moltiplicazione e golofità causa sovente si considerevoli guafti nelle nottre case, e ne' nostri campi, può nondimeno interessarci per la sua finezza, altuzia, ed industria. Quantunque grossoianamente ardita, non cade però da stordita ne' lacci, che se le tendono : gli conosce agevolmente, sa evitarli, e stanca bene spesso la pazienza dell' Uccellatore. Solamente nel crudo inverno pressata dalla fame rallenta le sue precauzioni, e si lascia sorprendere. Intaticabile nel lavoro, non meno che industriosa, si costruisce in men di due giorni un grandissimo nido a soggia di tasca o di sacco. D' ordinario lo colloca su la cima degli Alberi, ne veste tutto l'esterno di fieno o di paglia, e ne guernisce l'interno di penne, e se le venga distrutto in 24. ore ne costruisce un' altro. Ma non ho ancor detto ciò, che otfre di più curioso un tale nido: per metterne l'interno a coverto dalla pioggia, il prudente e dettro Uccello lo copre con una specie di berettino, fotto di cui forma la porta per l'ingresso ed uscita. Ma ciò che fa più onore all'istinto della Passera, e che certamente rendesi ben singolare, si è, che quando fabrica il nido sotto lo tegole, o sotto i cornicioni degli Edifizi, si dispensa dalle spese del berettino o coperchio, che allora sarebbe inutilissimo.

u

227

si agli rami degli alberi per guarentirsi dagl'insultidi varii insetti. Ci assicureremmo che qui si è esagerato di molto il maraviglioso, quando si è detto, ch'eranvi di questi nidi a due appartamenti, l'uno per il maschio, l'altro per la femmina. Esaminando più da vicino la cosa cogli occhi di un Osservatore, troveremmo, che il preteso appartamento del maschio non è che il vecchio nido, quello cioè del precedente anno (7), a cui l'uccello ha giudicato più comodo, o più speditivo l'aggiungerne un altro; che il farne interamente un novello.

# CAPITOLO XXIX.

Continuazione dello stesso Argomento:

Uegli Augelli, non meno prudenti, che industriosi, i quali sospendono il loro nido ai rami degli alberi, e che gli danno forme e proporzioni sì diverse da quelle de'nidi più notorii, sembrano meritarsi a ben miglior ragione la nostra meraviglia, che la maggior parte degli altri Augelli nati architetti. Vi sono molte P 2

Il Todier (in latino Todus,) il di cui genere si approssiona molto a quello del Martin pescatore, ci somministra un' esempio degli Uccelli, che nidificano in terra. La fora col becco e colle zampe, e vi sa uno scavo, che va allargandos nel fondo, ed ivi ammassa pagliuzze, peluria, cotone, epenne, che dispone con arte, situando esteriormente le più grossolane, e nell'interno le più sine e più morbide.

Il Cul-bianco nidifica, come il Todier, sotterra; ma in una maniera diversa, e con cautele, che il Todier non è obbligato a praticare. Sotto un mucchio o motta di terra stabilisce comunemente il suo nido: lo fabrica di peluria, e d'erbe minute, e ne guarnisce l'interno di penne, di lana, o di cotone: ma vi aggiugne una specie di tavolato, o di ricovero, che sottomette alla motta, sotto cui riposa.

(7) Ciò m' era stato comunicato da Mr. di REAUMUR

spezie di questi Uccelli (1), cui la Natura ha insegnato l'arte ingegnosa di sospendere il proprio nido per sottrarre le loro covate al dente micidiale di molti Animali voraci, non gli scorreremo già tutti; ma ci fermaremo alcuni momenti intorno a quelli, la di cui industria è più degna di ammirazione.

Accostiamei a quel ruscello popolato d'una moltitudine d'Insetti: mirate quella specie di borsa ap-

pe-

<sup>(1)</sup> Tra queste spezie ve n' ha molte, che appartengon al Nuovo-Mondo: di tal novero sono il Troupiale; il Cassique, il Carouge, o Caruba, il Guit-guit, ec. Il Troupiale cospende il suo nido all'estremità de' più alti rami, lasciali ondeggiar in balia de' venti, di modo che i suoi figliuoletti sono continuamente cullati. La forma di questo nido è cilindrica. Quello del Cassique rassomiglia ad una zucca: ha sipo a diciotto pollici di lunghezza, ma la cavità non è che di dodici; la parte superiore resta piena, e propriamente non è che un cordone, il quale serve a sospendere il nido, Le lunghe fila, che prenderebbonsi per crini, e che sono destramente intralciate con foglie di piante del genere delle gramigne, compongono il telluto del nido. I Caffichi nidi-ficano in società, e sonofi veduti fino a 400. di loro nidi sospesi ai rami d'uno stesso albero. Il Caruba dà al suo nido la forma d'una borsa, e ciò che lo distingue molto da' nidi precedenti, sono le separazioni, che lo dividono in differenti camere adattate alle differenti nidate. Il Guit-guit del genere de'piccoli Picchi, e che non è men degno d'Otlervazione pe' suoi belli colori, che per la sua indutria, mette molta arte nella costruzione del suo alloggio. Gli dà la forma d'una Ritorta ad uso di Chimica, e quetta Ritorta è appeta per la sua base all'estremità d'un ramo pieghevole e mobile, Il collo adunque della Ritorta, che è quali diritto, e della lunghezza d'un piede, guarda verso terra. Alla sua estremità sta l'apertura, che serve alla madre per entrare, ed uscire, onde soddisfare a' bisogni delia di lei famiglia. Essa arrampicasi lunghesso il collo della Ritorta, ed introducesi nel ventre, ove si trova il nido propriamente tale. In tal guisa la madre e i suoi figli sono al coperto dagli insulti degli Animali nocivi,

pesa mediante un cordone a quel ramo inclinato. sopra l'acqua: questo è un nido d'una specie di Cingallegra (2), la quale sapeva, che i suoi figliuoletti trovarebbero ivi un'abbondante pastura. Osservate, che la borsa è perfettamente chiusa superiormente, ma tiene un'apertura da quella parte; che guarda la superfizie dell' acqua : ella non è un semplice buco rotondo; i suoi contorni sono modellati a foggia di un' orlo, che sporga alquanto, o pure di un breve tubo. Ma esaminiamo più d'appresso l'opera della nostra sagace Cingallegra; cres scerà di pregio, quanto meglio sarà conosciuta. Osservate di grazia, con qual arte il nido è sospeso. Lunghi fili di scorza raccolti in forma di mattassa, compongono una specie di cordone, che l'Uccello ha saputo avvolgere attorno il ramo pieghevole e mobile, cui volea far portare il nido Considerate attentamente l'esteriore di questo nido: non vi reca stupore il trovarlo vestito di minute radici, e di fila più o meno grossolane : avete fatta la medefima osservazione sopra i nidi stessi più comuni, ed avete sempre rilevato, che gli Uccelli vestono l'esteriore del loro edifizio de' materiali i più rozzi, mentre collocano i più fini interiormente. Ma leviamo il grossolano invoglio, ond' è coperto il nido, che stiamo attualmente mirando 2 che cosa vi scorgete voi? un grosso e compatto tessuto assai fimile a un drappo, ovvero ad un feltro: già stupite, e stentate a capire, che una simile stoffa possa essere stata fabbricata da un Augello, poiche non avevate per anche veduto Uca celli, che avessero il talento di travagliare le materie, che impiegano nel proprio lavoro. L'arte della nostra Cingallegra vi sembrarà non meno nuova, che studiata; e già procurate di scoprire, quali

<sup>(2)</sup> Questa Cingallegra è il Remiz, assai comune in varie

sorta di materia faccia essa entrare nel suo drappo: ben presto vi assicurate, null'altro esser questa, che quella sina e lieve caluggine, che involge
i semi di varie Piante, le quali crescono in vicinanza all'acque. Visitate ora l'interno del nido, e
vedrete, che pur esso è tapezzato interamente di
questa medesima calugine, ma rislettete, che la
Cingallegra non gli ha data la forma d'un tessuto
compatto: in tal guisa non sarebbe assai sossice,
nè assai caldo: però l'ha lasciato tal quale allo
raccolto, e si è contentata di formarne un letto
più o men grosso, su cui i suoi allievi riposino
morbidamente e stiano caldi. Il nido è una specie
di branda, o di letto pensile all'uso americano,
ove sono dolcemente cullati, ed ove trovansi sem-

pre a portata delle adattate pasture.

Mirate quest'altro nido quasi grosso come un uovo di struzzo, e che molto ne rassomiglia la forma: il suo grand'asse è di circa sei pollici, ed il piccolo di tre in quattro. Esso è appeso alla forcelletta d'un ramo flessibile di Pioppo; ed esso bure è lavoro d'una piccola Cingallegra (3) non meno industriosa di quella, le di cui operazioni or ora abbiam ammirate. Riflettete alla maniera, fond'è sospeso il nido; osservate, che per appenderlo più solidamente la Cingallegra ha cinto il ramo con una fettuccia di lana sopra una lunghezza di sette in otto pollici. Come l'altra Cingallegra, essa pure ha fatto entrare nella costruzione del suo edifizio minute fila, piccole radici, e la calugine cotonacea di varie Piante. Similmente ha formato lateralmente all'alloggio una porticella rotonda, ed in vece di quell'orlo a foggia di tubo che avete osservato nell'altro nido, vi scorgete una specie di tavolato, che sporge in fuori sopra

<sup>2(3)</sup> Questa Cingallegra è la Pendolina notissima nella Ling guadocca, e che ha molte analogie col Remiz.

la porta quafi due pollici, e che nel tempo stesso; in cui pone i figli al coperto dalle intemperie della stagione, gli sottrae altresì alla vista de loro nemici.

Molto più ricercata ancora e quasi direi, più ragionata di quella delle nostre Cingallegre vi comparirà l'arte del Becco-grosso dell' Abissinia. Esso pure appende ai rami degli Alberi inclinati sopra l'acqua il suo nido; ma questo non è ne una semplice borsa, nè una specie di palla concava; l'abile Architetto gli dà la forma di piramide, il di cui interno divide in due camere mediante un tramezzo verticale. La prima è una specie di vestibulo, ove trovasi la porta del nido, che d'ordinario è rivolta all' Oriente. Introdottofi l'Augello in questa prima camera fi arrampica lunghesso il tramezzo fin verso la sommità del nido, poi discende sino al fondo della seconda camera, ch'è l'appartamento de figliuoletti. Vedete in un batter d'occhio, che merce d'una si industriosa costruzione, la covata resta al coperto dalla pioggia, da qualunque lato soffi il vento, ne ignorate, che nell'Abissinia dura per più mesi la stagione piovosa: ma non solo contro la pioggia difender vuole l'Augello la propria famiglia: con tal arte quafi ragionata, la mette di più al ficuro dagli attacchi di molti Animali carnivori (4).

Quando consideriamo il nido del Re degli Ucicelli, quell'area sì spaziosa, sì piana, sì solida, formata di lunghe pertiche intrecciate di rami fles-

4 fibi-

<sup>(4)</sup> Osserva Mr. de BUFFON, che varie spezie di Papagalli dell'Antico Continente sospendono il loro nido all'estremità de' rami siessibili. Per lo più è tessuto di giunchi e di radici, ed internamente vestito di penne. Ma i Papagalli del nuovo-Mondo non nidisicano in una maniera; si ttabiliscon essi ne' buchi degli alberi; che allargano col becco, e guerniscono di piume.

sibili a guisa d'un graticcio (5), ci compiacciamo tofto di farne il confronto col piccol nido del Cardellino sì esattamente rotondo, e sì bene modellato in forma di semi-sfera concava, e meglio ancora col nido sferico del Reattino non d'altro formato che di fina peluria, di tela di Ragno, e di una lieve calugine (6). Ma il Reattino è quasi un grosso Uccello in paragone di quel meraviglioso Augello dell'America, che non è guari più grosso d'un' Ape, e che ha preso quindi il nome d'Uccello-Mosca. Questa graziosa Miniatura, questo piccol Essere tutto aereo, non men elegante di forma, che brillante pe' suoi colori, è un vero giojello della Natura, e direbbesi, ch'essa ha esausta l'arte sua in quest'ammirabile Capo-d'opera. Lo smeraldo, il topazzo, il rubino risplendono su le sue piume mezzo trasparenti, e non v'è mosca. nè farfalla, che sia più riccamente abbigliata. Sembra anzi approffimarfi pure a quegl'Insetti alati pel suo genere di vita: saltella incessantemente di fiore in fiore, e ne succhia com' essi il nettare, mercè una specie di tromba; poichè la sua lingua, che non pare se non un sottil filo, è un canale formato dall'unione di due filetti scavati a gronda, e che sembrano far l'uffizio di una vera tromba. L'Augelletto la lancia fuori, e probabilmente mercè di una meccanica analoga a quella della lingua della Gazza (7). Il suo becco lungo, quafi diritto, è non meno sottile d'un fino ago. I suoi occhi non sono che due runti neri brillantissimi, e le sue gambe sono così corte, e minute, che bisogna mirarle da vicino per discernerle. D'una rapidità sorprendente è il suo volo, fende l'aria a guisa di saetta, ed odesi più di quel che si vegga. Non si

<sup>(5)</sup> Vedesi qui sopra Cap. XXVIII. Not. 3. (6) Vedasi pur ivi Not. 5.

<sup>(7)</sup> Vedete qui sopra il Cap. XXVII. Not. 6.

ferma che un'istante sopra ciascun nore, rare volte si posa, e la vita tutta aerea di questo volatile pieno di fuoco non è in certa maniera che un moto perpetuo. Pure, chi l'immaginarebbe? il suo coraggio, dirò meglio, il suo ardire non la cede punto alla sua vivacita: osa attaccare Uccelli, che sono rispetto a lui veri colossi; gli perseguita con non minore animosità che surore, si attacca ai loro corpi, si lascia trasportar con essa di beccarli, nè lascia punto la presa, sinchè

non abbia saziata la piccola sua rabbia.

Ma ciò, che picca più la curiosità nella Storia dell' Uccello-Mosca, è il suo nido: molto fi defidera saper come sia fatto, e se corrisponda all'estrema picciolezza del vezzoso volatile. Per buona sorte i suoi Istorici ci soddisfano benissimo in un punto sì interessante. Questo nido tanto leggiadro non è più grosso d'una mezza albicocca, e tagliato similmente a foggia d'una mezza tazza. Ordinariamente è attaccato ad un piccol fuscellino di arancio, o di cedro, talora anche ad una festuca di paglia pendente dal tetto di qualche capanna. Non recarà stupore, che un fuscelluzzo, od anche una pagliuzza possano softenerio, quando fi saprà, che non pesa affieme coll'augelletto, se non 24. grani. La femmina è dessa, che lo costruisce, ed il maschio raccoglie i materiali. L'interno presenta un vago tessuto, compatto, setoso, grosso, e molto soffice, su cui posano morbidamente due o tre uova, grosse appena come uno de' più piccoli piselli. L'esteriore che in qualche maniera rassembra un opera d'intarfiatura, è formato di piccole laminette di correccia con bell'artifizio incollate al nido, ed anche tra d'esse a vicenda. La femmina impiega a filo a filo quella specie di borra setosa. di cui è composto il suo tessuto: ella dispone questi fili mercè del suo becco e de'suoi piedi, liscia col suo petto i contorni, ovvero gli orli della pic-

colissima culla, e servesi della coda per pulirne similmente il di dentro. Gli allievi escono dall'uovo a capo di 12. in 13. giorni: dalla picciolezza della madre giudichisi della loro, e si crederà di vedere piccole mosche d'un'estrema sottigliezza. A parlar propriamente la madre non porta ad essi l'imbeccata: si vuole, che si restringa unicamente a presentar loro la sua lingua melata da succhiare.

Il Colibri, compatriotto dell' Augello-mosca (8). non men ricco di lui nel suo abbigliamento, non men rapido nel volo, ugualmente leggiero, vivace, ed aereo, che ha i medesimi costumi, le medesime inclinazioni, lo stesso genere di vita, e che è tagliato a un dipresso sul medesimo modello, non ne differisce, che per alcuni caratteri un pò crescenti, e che non sono fatti che per le nomenclature. Generalmente egli è solo un pò più grosso, e di statura più lunga dell'Augello-mosca. Ma tra le spezie de' Colibri, se ne conoscon di quelli, che non oltrepassano in grandezza più grossa gli Augelli-mosca. Sonosi veduti il padre e la madre Colibri continuare a prender cura de'loro figliuolini, quantunque fossero stati levati assieme col nido, e ridotti in cattività: la materna tenerezza trionfava del loro eccessivo amore per la libertà.

CAP.

<sup>(8)</sup> Il Colibri, e l'Augello mofca non allignano, che nea alimi più caldi: vivono tra i Tropici. Sono Uccelli solitarii, ed appassionati per la libertà: non si saprebbe arrivar ad allevare i loro sigli, almeno non vi si è ancor potuto riue scire.

## CAPITOLO XXX.

Maniere d'operare ne' Quadrupedi.

## Il Coniglio .

VIsiteremo noi i covaccioli de' topi domestici e campestri, de' tassi, delle volpi, delle lontre degli orsi ec. ? Troppo lungo sarebbe il viaggio, e altri più interessanti oggetti ci richiamano. Restrigniamoci alle maniere del coniglio, e della marmotta, come le più curiose, dopo quelle del castoro, (1) di che parlato abbiamo per le stese (2).

11

(1) Part. XI. Cap. XXIX. XXX. Aggiugnerò quì, che il Castoro non è già proprio solamente del Canadà, com' erasi creduto: se ne trovano altresì nella Siberia. Si può addi-

mesticare, e addestrare per la pesca.

(2) Abbiam visitati i curiosi sotterranei della Talpa . (Part. XI. Cap. VII., Nota 1.). Que' dell' Hamster ovvero Topo da biada ( molto frequente in Germania ) non sono meno curiosi. Queito piccol Quadrupede del genere de' Sorci, che moltiplica eccessivamente in varii cantoni dell' Alemagna, si stabilisce ordinariamente a tre in quattro piedi -sotterra. Le tane, che ivi scavasi, seno proporzionate all'. età ed al sesso dell'animale. Le più spaziose sono quelle, che si scavano i vecchi maschi, e che dividono in diverse camere, che sono altrettanti magazzini, ove rinchiudono sino a cento libre di grani di varie sorte. Ciascuna tana ha due aperture o gallerie: l'una discende obliquamente, ed è quella, che l'Hamster ha scavata per penetrare sotterra; l'altra che forma di dentro in fuori è perpendicolare. Le tane delle feminine, molto meno spaziose, non hanno per l' ordinario che un sol magazzino, perchè i figliuoletti non restano molto lungamente colla loro madre; onde sia necessario, ch' essa raccolga una gran quantità di provvisioni. Ma la medesima ha un' avvedutezza, che sa onore al suo istinto: in luogo d'una sola galleria perpendicolare per dar ingresso ed uscita alla famiglia, essa ve ne contruisce sette

Il coniglio, e il lepre tanto fimili nell'interno; e nell'esterno, c'insegnano a dissidare delle somiglian-

in otto, come se volesse proporzionare il numero delle gallerie o delle porte a quello de' figli. L' educazione di questi ben pretto si compie, ed allora la madre scacciali fuori della tana, che loro avea servito di culla. Talvolta ella prosiegue a restarvi dopo l' espussione de' sigli; altre volte abbandona poi anch' esta la tana per iscavarsene una nuo-

va, che riempie di provvisioni.

Gli Hamster hanno una grande facilità in ammassare grani e provvisioni d'ogni sorta: la Natura gli ha provveduti di due borse, che possono contenere ciascuna un'oncia e mezza di grani e situate da una e dall'altra parte entro la bocca. Queste borse sono singolari di questa specie di Topi. Quando l'Hamster le ha empite di grani, ritorna alla sua tana, ed ivi vuota le sue tasche premendo le sue guancie co' piedi davanti. Ammassa parimenti la paglia sa più molle, e se ne sa un letto, ove morbidamente riposa

durante il lungo suo sonno.

Sono gli Hamster piccoli animali d'una stupenda fierezza, o di non minor ardire si avventano sopra tutti gli Animali, che incontrano, e non temono più la grossezza del Cavallo o del Bue, di quello che paventino la destrezza del Cane, o le attuzie del Gatto . :Incapaci di salvarsi colla fuga, fi battono fino agli estremi, mordono crudelmente, e non abbandonano giammai la presa. Il Cane dà volentieri la caccia all' Hamster : tosto che questo lo scopre, si affretta di vuotar le sue saccoccie, se a caso si trova averle piene di grani; perche diversamente non potrebbe far uso de' denti; poi le gonfia sì smisuratamente, che la tella e'l collo sorpatiano di molto il corpo in groffezza, ed ergendosi su i piedi di dietro, si scaglia coraggiosamente contro l'inimico, e questo combattimento si disuguale non finisce che per la morte dell' un de' due combattenti. Gli Hamsteri non sono meno crudeli contro i loro simili, che contr' ogn' altro animale; si abbandonano con surore a pugne singolari, in cui il vinto divien sempre cibo del Vin-

Solamente l'amore trionsa per alcun tempo del seroce naturale di questi piccioli Quadrupedi; ma questo tempo è assai breve. I maschi entrano allora nella tana delle semmine, i due sessi unisconsi co più dolci legami, e sinche diventa

uma

### DELLA NATURA.

glianze. Si accoppian benishimo tra di loro, ne pun-

dura quest' unione si sollevano reciprocamente ne' loro bisogni, e si disendono l' un l' altro contro i loro nemici. Sembra anzi, che la tenerezza conjugale superi in questi Animali l'assetto materno: la semmina combatte coraggiosamente pel suo marito, e non combatte pe' proprii figli. Ma, passata la stagione degli amori, gli Amsteri ripigliano la loro natla ficrezza, e se il maschio e la semmina, ch' eran vissuti nella più stretta e più tenera unione, vengano in seguito ad incontrassi, non mancano di darsi reiterati suriosi combattimenti; la di cui durata è tanto più lunga, quanto più uguali sono le loro sorze.

E' una forte pel Coltivatore, che gli Hamsteri divorino a vicenda: perchè la loro eccessiva moltiplicazione metterebbe in pericolo tutte le raccolte. In certi Paesi dell'Alemagna, ove il Magistrato mette la taglia sopra la loro testa, vi sono stati degli anni, in cui sonosi uccisi più di 24.

mila di quetti Animali distruggitori .

Verso la metà o la fine di Autunno i nostri Topi da biada ritiransi ne' loro sotterranei, ne chiudono accuratamente le aperture, e vivono delle provvisioni, che hanno ammassate durante la bella stagione . Avanti l'inverno non no consumano che una piccola parte, ed il restante lo consumano solamente al ritornare della primavera. In tutto l'inverno rimangono intorpiditi come i Ghiri e le Marmotte. Sì profonda è la specie di letargo, in cui cadono in quest'epoca, che poco differisce da una vera morte. Tutte le loro membra giacciono in una somma rigidezza, il loro corpo sembra non men freddo del ghiaccio, ed il cuore, che nella bella stagione batte 160., ovvero 180. volte, per ogni minuto, non batte più allora che quindici volte. L' interno dell' Animale è non meno freddo dell' citerno: e gl' interlini, que' visceri tanto irritabili, flimolati dalla pollente azione dell' olio di vitriuolo, non danno il menomo segno d' irritabilità : operazione ben crudele, e che nondimeno non può ritrar l'Animale dal suo letargo. Questo stato singolare ha molta analogia con quello di que' tali Insetti, che sebbene diffeccati da lungo tempo, non lasciano di conservare un principio di vita. ( Part. IX. Cap. II. Nota 13. ) Non credafi però, che dal solo freddo vengano zidotti gli Hamsteri a tale stato singolare di morte apparen-

punto generano. Sono adunque due specie distintissime a dispetto di sì grandi affinità (3).

Ma

te: esposti in aria aperta al gelo non s' intirizziscono punto, ma bensì intirizziscono a capo d'un certo tempo se rinserrinfi in un luogo ugualmente freddo, ed in cui non entri. l'aria. E' un' interellante spettacolo quello, che offre nel risvegliarsi un Hamster. Veggonsi le di lui membra perdere a poco a poco della loro rigidezza: ben presto cominciano a moversi alcun poco, l'Animale respira profondamente, ea lunghi intervalli : sbadiglia a più riprese, e fa sentire certi suoni spiacevoli; in fine apre gli occhi : il suo corpo. ch' era ripiegato sopra se medesimo, si distende, esso procura d'ergersi in piedi: ma tutt' i suoi movimenti sono poco sicuri, nè male rassomigliano a que' d' un' uomo ubbriaco. Sembra, che provisi a camminare, nè vi arriva se non reiterando i suoi tentativi, e ben presto ripiglia co' suoi andamenti anche la primiera sua fierezza. Si può l'Hamiler far addormentare e risvegliare a piacimento, come si può a sua voglia disseccare e risuscitare il Rotifero.

Non minor pratica degli Hamsteri hanno i Topi di campagna nel fare grandi ammassi di grani e d'altre provvifioni; ma le loro tane non sono nè si profonde, nè si spaziose, come quelle degli Hamsteris Quelle de' Topi campe itri non si profondano sotterra che 12., o 15. pollici al più. Ordinariamete divise in due stanze; in una abitano la madre ed i nuoi figliuoletti, e l'altra è il magazzino delle provvisioni s Non accade di raro, che si trovi in tale magazzino fino. ad uno stajo di ghiande, di noccinole, o d'altri grani. Dopo aver vettureggiato, durante la state e l'autunno queste diverse provvisioni, ed averle ammassate ne' loro sotterranei, i Topi campestri godon ivi in pace il frutto de' loro travagli, e siccome non si istupidiscono per allora, così continuano a mangiare, ed a profittar delle provvisioni, che abbondano intorno ad essi. Ma se queste vengan loro a mancare, si scagliano senza compassione gli uni su gli altri, ed i piccoli restano divorati dai grossi. Questicome tutti gli altri Topi, moltiplicano a segno di divenir sovente molto formidabili; partoriscono più volte all' anno, e i loro parti sono sempre numerofisimi.

Il Tasso, che sugge la luce, passa la maggior parte della vita sua nell'oscurità di un legno o di una tana. Le gallerie, che scavasi sotterra, sono prosonde o tortuose; e gli

cra-

## DELLA NATURA. 239 Ma v'ha di più: il lepre fiupido contentafi dell'al-

erano molto necessarie, perchè, siccome non può correre molto veloce, non faprebbe suggire a suoi nemici, che ritirandosi in esse. Se si storzi a sloggiarne, esso si scava a poca distanza un'altra nuova tana. Le sue gambe anteriori hanno una conformazione, e delle proporzioni, che loro danno una gran facilità a forare la terra; e quest' Animale è un abilissimo Minatore. Allorchè la semmina è sul punto di partorire, tronca l'erba, la lega in un fascio, e la straspina sino in sondo alla sua tana, ove ne sorma un comodo letto per se e po' suoi sigli. Quando questi sono cresciuti a un certo segno, reca loro delle piccole prede, di Conte glietti, di Topi campestri, di Rettili ec.

La Volpe, men abile minatrice del Tasso, profitta sovente della di lui tana, o de' sotterranei scavati da altri Animali, che sa appropriare, ed allargare secondo il suo

bisogno .

La Lontra, che sa far sì bene la guerra ai Pesci, non si scava alcun domicilio, ma profitta accortamente delle cavità, che incontra o nelle radici de' vecchi alberi, o nelle senditure delle Roccie. E' meramente savoloso quanto è stato spacciato circa l'alloggio, ch' ella si fabrica, ed il tavolato, che vi costruisce. La semmina prepara a suoi sigliuolini un letto, che guernisce d'erbe, di radici, o di ramoscelli.

L' Orso, non meno solitario che selvaggio, fi ritira, durante l' inverno, entro grotte protonde in seno alle roccio più inaccessibili, o ne' vecchi tronchi d'alberi in mezzo ad una solta soresta. Non sa provvisioni, non avendone alcun bisogno, mentre porta internamente il nutrimento, che lo sa suffistere per tutta la cattiva stagione: La pinguedine, che iu lui sovralbonda al finir dell' autunno, rientra nel sangue, e lo sossenta, durante il suo lungo sonno, che non è letargico.

(3) Un' Inglese Naturalista, Mr. BARRINGTON, vorrebbe, che Mr. de BUFFON avesse indicata l'età de' Conigli, e de' Lepri, che aveva rinserrati inseme per venir in chiaro, se potevano unirsi e generare. Rissette con ragione l'Osservator Inglese, che l'età deve molto influire sui risultati di queste spezie di associazioni. L'Osservatore Francese avea deciso su i primi Esperimenti, che il Cane e la Lupa non

Digital by Google

l'albergo che lavora alla superficie della terra (4), laddove il coniglio più industrioso scava la terra, e vi si procura un assilo sicuro. Il maschio, e la femmina vivono insieme in questo ritiro pacisico; vi allevano la lor famigliuola senza temere la volpe, nè l'uccello da preda. Sconosciuti al restante del mondo passano giorni felici e tranquilli e in mezzo alle dolcezze domestiche godono i piaceri

più giocondi della vita.

Il lepre potrebbe egli pure scavare la terra nè punto la scava. Il coniglio domestico non la scava egli neppure: ma non ne abbisogna, giac-. chè il domicilio è bello e fatto, e però fi regola quafi lo sapesse. Il coniglio di vivajo pare che sappia che non ha alloggio, e se lo fa. I conigli domestici, di che si popolano le conigliere alloggiano come il lepre, ma dopo alcune generazioni cominciano a farsi delle tane. Gl'insulti de'lor nemici, le ingiurie dell'aria, e i varii inconvenienti, che vanno uniti alla vita errante, insegnerebbono ad essi la necessità di fabbricarsi sotterra dei ritiri? Ma il conoscere i rapporti di questi ritiri colla propria conservazione, il giudicare che questi li difenderebbono da tutti gl'inconvenienti che provano, questa si è un' operazione dell' anima, che molto si accosta alla riflessione, s' ella non

potevano procrear insieme: gl' Individui, ch' egli aveva procurato di accoppiare, erano troppo giovani, giacche lo stesso tentativo è poi riuscito bene ad altri curiosi. Potrebb'essere lo stesso del Cane e della Volpe, del Coniglio, e del' Lepre.

<sup>(4)</sup> V' ha motivo di giudicare, che non tutt' i Lepri d'ogni paese si restringano a farsi un ricovero sulla superfizie della-terra, e che ve ne siano di quelli, che a guisa de'Conigli sappiano scavarsi delle tane: il che si è di già scoperto ne' Lepri de' Pirenei, per relazione dello stesso Mr. de BUFFON, dal quale ho estratto quanto trovasi in questo Capitolo circa il Lepre, ed il Coniglio.

non è la riflessione medesima. E come accordare la riflessione ai bruti? Non sarebbe più da Filosofo il supporre, che la maniera di vita de' conigli domestici indebolisce e deteriora alcun poco il loro temperamento, rilassa gli organi, e toglie ad essi la forza di scavare la terra? L'aria libera e sfogata ristabilisce in essi la natura, restituisce loro quel vigore, che proprio è della specie; ma cotale ristabilimento esige un tempo più o meno lungo, e solamente si compie dopo un dato numero di generazioni. Una famiglia di selvaggi, che allevata fosse ne' nostri paesi vi degenererebbe ben presto, e la seconda generazione sostener non potrebbe le penose fatiche, e la vita dura degli avoli, ec. Quando il coniglio femmina è vicino al parto scavasi una tana novella, la quale è una specie di budello tortuoso, e pieno di giri e rigiri. Nel fondo del budello fa una gran cavità, che d'ogn' intorno veste de' proprii peli. Ecco un letto sommamente soffice, che prepara a' suoi figli : Ne' primi giorni non gli abbandona, nè esce in appresso che per prender cibo . Il padre non conosce punto la sua famiglia, nè avrebbe l'ardire di entrar nel covacciolo. Quando la madre esce in campagna, sovente ha la precauzione di turare l'ingresso del covacciolo con terra stemperata della propria urina. I conigli divenuti essendo grandicelli cominciano a rodere l'erba tenera. Allora è che il padre li riconosce, li prende tra le sue zampe, loro lambisce gli occhi, forbisce il pelo, e divide le sue carezze, e le sue premure egualmente con tutti.

Alcune osservazioni, che sembrano esatte, provano che la paternità è sommamente rispettata presso i conigli. L'avo reita sempre il capo di tutta la numerosa famiglla, e sembra governarla qual patriarca.

T. III.

## CAPITOLO XXXI.

### La Marmotta.

D ognuno note sono le gentilezze della marmotta. Si sa che agevolmente si addimestica, e che si avvezza a danzare, e a giuocolare su di un bastone. Ma ciò che generalmente non è conosciuto, sono le ingegnose maniere, che usa su la cima dell'alpi, dove soggiorna in mezzo alle nevi, e alle brine.

Nel mese di Ottobre entra in quartiere d'inverno, e rintanasi per non uscire più. Il suo ritiro merita di essere osservato. Fatto si è con arte e precauzioni che sembrerebbono uscire da una specie d'intelligenza se l'intelligenza non combinasse, e non variasse senza fine i suoi piani. Sul pendio di una montagna pianta l'industriosa mar-motta il suo nido. Questo è una gran galleria scavata sotterra, e fatta come un Y greco. Questi due rami, ciascun de'quali ha la sua apertura, metton capo in una specie di strada che non ha uscita. Quivi sta l'appartamento della marmotta. Un ramo discende sotto l'appartamento seguendo il pendio della montagna ed è una specie di acquedotto, che riceve e trasporta gli escrementi, e le immondizie. L'altro ramo, che sta al di sopra del domicilio, serve d'ingresso, e di egresso (1). L'appartamento è la sola parte della galleria, che posta sia orizzontalmente, ed è tappezzata da un denso strato di musco, e di fieno. Certa cosa ella è che le marmotte sono sociabili, e che lavorano in comune per alloggiarsi. Nell' estate fanno ample provvisioni di musco, e di fie-

<sup>(1)</sup> Allorchè divien rigida la stagione, hanno cura le Marmotte di chiuder esattamente le aperture della loro tana,

DELLA NATURA.

no. Le une, a quel che dicesi, tagliano l'erba: le altre la raccolgono, e vicendo olmente si servono di carro per trasportarla al covacciolo. Una marmotta si stende su la schiena, drizza le gambe che fanno le veci di ridoli, lasciafi caricar di fieno, e strascinar dalle altre che la tirano per la coda, e prendon guardia che il carro non fi rovesci in cammino. Hanno i piedi armati di ugne, che sono loro di comodo grandissimo per iscavare la terra, lo che fanno con maravigliosa celerità. A proporzione che la scavano, gittano dietro a se la terra che traggono dalla mina. Passano la maggior parte di lor vita nella propria abitazione; vi si ritirano in tempo di pioggia, all' accostarsi di un temporale, o alla veduta di qualche pericolo. Ne escono solamente quando i giorni sono ridenti, e pochissimo se ne allontanano. Mentre le une scherzan sull'erba, le altré si occupano a tagliarla, ed altre fanno la sentinella su luoghi eminenti per avvisar con un fischio i foraggieri, che l'inimico si accosta (2).

In tutto l'inverno le marmotte non mangiano, nè posson mangiare. Il freddo le intermentisce,

Q 2

SO-

<sup>(2)</sup> Raccontano i Naturalisti la stessa de' Lioni Marini, specie di Foca delle più grandi. L' enorme strato di grasso, ond' è involto tutto il lero corpo, e che ha un piede di grossezza, gli rende melensi, pesanti, e gran dormitori: ma dicesi, che abbian la cautela di situar delle sentinelle attorno il luogo ove riposano, le quali hanno gran cura di svegliarli all' approssimarsi di qualche pericolo. Senza dubbio null' altro sarà questo che l'essetto del non addormentarsi queste Foche tutte in una volta, onde quelle che vegliano ancora, atterrite dal pericolo gettano gridi, che svegliano le altre. Queste grida hanno dello strepitoso, e rassomigliano al grugnito del Porco, o al nitrito del Cavallo. Essi vivono in società. Que' maschi, che sono i più forti si assoggettano più semmine, ed impediscono agli altri maschi l'approssimarvisi. ( Ved. Part. Ill. Cap. XXVI. Nota 2.)

sospende, o diminuisce di molto la traspirazione, e le altre escrezione La pinguedine, che è abbondantissima nel loto ventre, passa nel sangue, e lo ripara. Direbbesi che costoro preveggono il loro letargo, e che sanno che allora non avranno più bisogno di cibo; giacchè in quel tempo non si prendon cura di raccorre provvisioni di bocca, come raccolgono materiali per vestire l'interno della lor casa. Adoperano dunque su questo particolare come le formiche (3).

CA-

(3) Vi vuole un grado affai grande di freddo per far intorpidire la Marmotra. Mr. di REAUMUR aveva veduto uno di questi Animali, che avea conservata tutta la sua agilità a un freddo di cinque gradi al di sotto della congelazione. Dobbiam essere tennti a Mr. di BUFFON d'essere stato il primo a ricercare la causa dell' intorpidimento di varii Animali, come la Marmotta, il Riccio - Marino, il Chiro, il Pipistrello ec. Quell' interessante punto di Fisiologia comparata ben meritava l'attenzione d'un Fisico di tanto merito. Egli crede d'essersi bene assicurato, che la specie di torpore, di cui trattiamo, derivi unicamente dal raffreddamento del sangue; causato dal treddo dell' aere ambiente. Pensa, che il calor naturale di questi Animali ordinariamente sia a un di presso uguale a quello dell' atmosfera, e che aumenti o diminuisca secondo le variazioni della di lei temperatura. Fonda questa sua offervazione sopra sperimenti fatti col termometro, che sembrano a prima vista molto decisivi. Da questi ha egli ricavato, che se ad una temperatura di dieci gradi introducasi la palla d'un piccol termometro nell' interno di molti Ghiri vivi, l' iltromento indicarà all' incirca lo stello grado di calor naturale nell' Animale . Riguarda dunque Mr. de BUFFON come Animali di sangue freddo tutti quelli, che s' intorpidiscono durante il verno. Ma il Sig. SPALLANZANI, che ha ripetuta la sperienza colla maggior attenzione su Ricci-Marini, Marmotte, e Pipistrelli, si è convinto, che questi Animali non sono punto di sangue freddo, e che il calor loro naturale è lo stesso che quello dell' Uomo . Ha veduto il liquore del termometro alzarfi a 31. gradi nella bocca d'una. Marmotta, mentre la temperatura dell' aria esteriore era di 15. gradi, e le sue sperienze sopra i Ricci-Marini, ed i

## CAPITOLO XXXII.

Del Linguaggio delle Bestie.

Uesto argomento non è sempre stato trattato filosoficamente quanto basta. Siccome è stata accordata l'intelligenza alle bestie, poco è mancato, che loro accordato non si abbia la parola, e che intrapreso non fiafi di darci il loro di-

Pipistrelli gli hanno dato precisamente gli stessi risultati. Ma l'abile Naturalitta, sempre ingegnoso, non s'è fermato là; ha dimottrato in una maniera la più rigorosa, che un tale intorpidimento non dipende punto dal rafireddamento del sangue. Si sa, che le Rane, i Rospi, le Salamandre acquatiche, s' intorpidiscono esse pure durante l' inverno, e che divengono allora non meno irrigidite de' Ghiri., de', Ricci-Marini, delle Marmotte; ma non è ugualmente noto, che possa aprirsi il cuore di questi Amsibi, o tagliarne l'aorta, senza che cessino di saltare, di correre, d'immergersi. Il Sig. SPALLANZANI ha saputo mettere a profitto queito fatto fingolare, di cui erafi afficurato molte volte mercè le sue proprie sperienze : ha evacuato in tal guisa tutto il sangue contenuto nel corpo di questi Amfibi: gli ha indi sepolti nella neve: vi si sono tutti intorpiditi, como gli Animali della loro specie: e dopo averli esposti in tale stato ad una temperatura proporzionata, gli ha veduti ripigliar sentimento e moto. Anzi non ha offervato intorno a ciò veruna differenza tra gli Amfibj interamente privata di sangue, e quelli, che non avevano punto sofferta l'operazione del salallo.

Qual è dunque la vera causa di questo strano torpore di queita sorta di letargo più o meno protondo, che sopraviene a varie spezie d' Animali durante la cattiva stagione, e de dura mesi interi? Sembra, che il nostro Osservatore abbia penetrato questo mistero; egli ha osservato, che tutt'i muscoli dell' Animale intorpidito sono irrigiditi al maggior. segno : i più pollenti stimolanti chimici, la scintilla elettrica, le punture, le incisioni vi producono appena qualche lieve indizio d'irritabilità. Tutte le fibre musculari sono

zionario. Sono fiati tradotti i loro ragionamenti, precisamente come i viaggiatori ci hanno tradotti quelli di alcune Nazioni selvaggie. Quì il vero è fiato stemperato dentro a una gran quantità di fal-

so. Tentiamo di farne la separazione.

Allorchè si dimanda, se le bestie hanno un linguaggio, fa mestiere distinguere diligentemente due sorte di linguaggi, l'uno naturale, artifiziale l'altro. Nella prima specie annoverare si debbono tutti i segni, per cui l'animale dà a conoscere quanto passa nel suo interno. Ma se restrignere ci vogliamo ai soli suoni, il naturale linguaggio sarà un accozzamento di suoni non articolati uniformi in tutti gl'individui della medesima specie, e talmente legati ai sentimenti che esprimono, che il medesimo suono non rappresenta giammai due sentimenti contrarii . All'opposito il linguaggio artifiziale sarà un' unione di suoni articolati e arbitrarii, che non hanno altra connessione colle idee. che rappresentano, fuor di quella che loro vien data dall' instituzione, o dalla convenzione, di maniera che il medefimo suono può essere segno d'idee differentissime, ed anche opposte (1).

II

allora troppo fortemente contratte, perchè possano cedere all'azione della potenza vitale: è dunque sospesa quest'azione, e da una tal sospensione proviene l'intrizzimento o torpore. Per altro non tutti gli Animali s'intorpidiscono pel medesimo grado di freddo: le varietà, che osservansi in questo genere, dipendono certamente dalla natura particolare delle fibre musculari, e dal grado di energia della potenza vitale. I Chiri, a cagion d'esempio, cominciano a intorpidirsi tosto che il termometro discende al di sotto del grado di temperatura; i Rospi, le Salamandre ec. non intorpidiscono che per un grado di freddo prossimo a quello della congelazione.

(1) Se ogni cosa ha la sua causa o cagione, la lingua artificiale non ha dovuto esser arbitraria nella sua origine. E2 stato d'uopo d'un motivo, perchè i primi Uomini dise-

gnai-

DELLA NATURA.

Il linguaggio artificiale propriamente egli è ciò, che da noi chiamasi la parola. L'uomo è il solo animale che parla, e questa ammirabile prerogativa gli concede l'impero sopra tutti gli animali. Mercè la parola egli regna sull'intera Natura, ascende al suo Divin Facitore, lo contempla, l'adora, l'ubbidisce. Mediante la parola conosce sessesso, conosce gli esseri che lo circondano, e li volge ad uso proprio: egli può dir me, giudicare delle sue relazioni, conformarvisi, e per tal modo accrescere la sua felicità. Mercè la parola diventa un essere veramente sociabile, e le società che

gnassero un certo oggetto mercè d' un certo suo articolo, d questo motivo non ha potuto esistere che nella Natura, o nella costruzione dell' Uomo; e nelle sue relazioni ai diversi Esseri. Naturale si è all' Uomo l'imitazzone, ed il suo istromento vocale, non men che quello dell' udito, è suscettibile d'una moltitudine di modificazioni diverse. I primieri Uomini colpiti da i suoni, che venivan prodotti da certi oggetti, imitarono quelli suoni; è i suoni più o meno articolati, che produceva quest' imitazione, surono le prime parole della primitiva lingua. Più che su persetta l' imitazione, più pittoresche o rappresentative furono le parole, e più che furon queste rappresentative; più surono durevoli. Ma, siccome l' istromento vocale era sottommesso all'influenza del clima; del genere di vita; dell' educazione ec. dovevan naturalmente risultarne tra le differenti popolazioni le varietà nell'articolazione; che modificarono più o meno le parole primitive, e deformarono più o meno la loro primiera origine. Le primitive parole furono feconde radici, che produssero altre parole, e queste parole surono derivati ec. Così il linguaggio artificiale fu nel suo nascere una pittura appropriata all' orecchio : ma in seguito per un'altra iminizione, tutta naturale anch' ella, si appropriò questa pittura agli occhi, abbozzando groffolanamente i principali delineamenti dell' oggetto; e quello groffolano abbozzo diede origine alla scrittura alfabetica; che si perseziona sempre più per la successiva sottrazione di varii tratti o lineamenta dalla pittura, o dallo schizzo originale. Bisogna vedete nella Storia della Parola del dotto e stimabile GEBELIN la sviluppo di quette idee, che io non ho se non abbozzate.

forma le governa egli slesso con leggi, che crea; cangia, o modifica secondo i tempi, i luoghi, e

le occorrenze.

Il bruto limitato al linguaggio naturale ignora tutto, fuori de' proprii bisogni, e degli oggetti che possono soddisfarli: ma una moltitudine di sensazioni è connessa a questi diversi bisogni, e tutte, o quasi tutte hanno i naturali lor segni. La specie di questi segni, il loro numero, l'uso, e l'ordine, con cui fi succedono, la maniera, con cui restano variati e combinati, costituiscono il genio della lingua dei differenti animali, e somministrano al Naturalista una sorgente inesauribile di curiose osservazioni, di fine ricerche, d'interessanti racconti; ma s'egli vuole suggir l'errore, non attignerà a sì seconda sorgente che ricorrendo a una sana logica.

Le osservazioni che fanno vedere che i bruti hanno linguaggio naturale, sono in gran numero, nè saremo imbarazzati che nella scelta. Non refirigneremo cotal linguaggio ai suoni, ma vi uniremo tutti i segni, per cui il bruto esprime ciò che sente. Non è mestiere il far lungo viaggio per istudiare cotesta lingua: una corte di casa è la scuola, dove possiamo meglio istruircene. Appressiamo dunque l'orecchio agli animali domestici,

e prendiamoli per nostri maestri.

Seguiamo una gallina che conduce i pulcini. Ha ella trovato qualche cosa? Li chiama per farne parte ad essi. Essi la intendono, e corrono subitamente. Perdono di vista questa madre amorosa? Le lamentevoli loro grida abbastanza testisicano il

loro dolore, e i loro bisogni.

Osserviamo eziandio le grida diverse del gallo; quando entra un uomo, o un gatto alla corte, oppure quando scopre lo sparviere, od altro oggetto, che lo spaventa; o finalmente quando unisce le sue galline, o che ad esse risponde.

Che

Che vogliono mai dire i suoni lugubri di quella gallina d'India? Osservate i suoi figli nasconderfi ed appiattarfi di presente. Noi diremmo che sono morti. La madre intanto riguarda il Cielo, e raddoppia i suoi gemiti. Che ci scopre ella ? Un punto nero, che stentiamo a distinguere, e questo punto nero è un uccello di rapina, che non ha potuto ingannare la vigilanza, e la penetrazione di questa madre da lontano istrutta dalla natura. Sparisce l'inimico: la gallina mette un grido di gioja, cessa lo spavento, risuscitano i pulcini, ed eccoli tutti ridonati alla madre, e ai proprii piaceri (2).

Osserviamo le anitre, allorchè vogliono andare al bagno. Non sembra egli che ne convengano tra di loro con segni reiterati di testa, analoghi a quelli, che facciamo noi stessi, quando appro-

viamo una cosa?

Il gatto col diverso miagolare esprime al suo padrone i proprii bisogni, alla femmina il suo amore, e la collera al suo rivale.

Sentite quella gatta che sollecita i figli ad abbandonare il granajo dove sono stati educati, e a discendere nelle credenze, acciocchè dividano con lei i vantaggi di questo nuovo soggiorno. Vedetela pure scherzar con loro. Ha preso un sorcio, li chiama, ed essi corrono alla sua voce. Abbandona ad essi la vivente preda, e loro insegna a

<sup>(2)</sup> La Rondinella, che abita con noi, è un'altro esempio famigliare della maniera, onde gli Uccelli variano le loro grida secondo i loro bisogni, o le loro circostanze. " Oltre il suo canto il più ordinario, essa ha in oltre (dice " Mr. di MONTBEILLARD) il grido di radunamento, quel-,, lo di piacere, quello di spavento, quello di collera, quel-, lo, con cui la madre avvisa la sua covata de' pericoli ,, che la minacciano, e molt'altre espressioni composte da tutte le predette : il che suppone una grande mobilità mel , loro interno sentimento.

prendersene trassullo. Che concerto ne' loro giudichi! Che vivacità, che varietà ne' loro movimenti! Che espressione ne' gesti, ne' contorcimenti, nelle attitudini! Che spirito in tutto ciò! Perdonatemi questa parola, che indarno riprova la mia

logica.

Il linguaggio del cane, il più espressivo di tutti, è sì vario, sì fecondo, sì ricco, che solo basterebbe per un lungo vocabolario. Chi potrebbe essere insenfibile alla maniera con cui quelto fedel servitore fa brillare la gioja, che in lui produce il ritorno del suo padrone? Salta, danza, va, viene, ritorna, si aggira rapidamente, e con grazia attorno al suo caro padrone, arrestasi d'improvviso nel mezzo del correre, drizza su lui sguardi pieni di tenerezza, se gli accosta, lo lambisce più volte, ripiglia il corso, sparisce, dopo un istante appare di nuovo per mettere qualche cosa a' suoi piedi, giocola, abbaja, fa sapere a tutto il mondo la sua buona fortuna, la sua gioja si spande in mille luoghi, e in mille maniere, non è padrone di se stesso, raddoppia i suoi latrati; direbbesi che si accinge a parlare. Ma qual differenza dal tuono che prende adesso, con quello che prenderà di notte, allorche stando in sentinella sulla porta della casa vedrà il ladro che si avvicina! Che differenza eziandio tra questo tuono novello, e l'altro che userà alla veduta del lupo! Seguite questo cane alla caccia: quale espressione in tutti i suoi movimenti, e sopra tutto in quelli della coda! Che saggio ardore, che misura, che sagacità, che intelligenza col cacciatore! Che arte nel farsi intendere, nel modificare a proposito i suoi andamenti, nel variare le sue indicazioni! Salta fuori un lepre; il cane alza la voce, e chi potrebbe allora ingannarsi ai suoni raddoppiati ch'ei da?

Costeggio un bosco; sento due ticcelli che rispondonsi a vicenda. Veggo che si accostano a poco a poco, e già li conosco per due cardellini a Dopo di aver saltellato qualche tempo di ramo in ramo, li veggo posarsi l'uno appresso dell'altro, cominciare a beccarsi, e farsi delle carezze reciprocamente; e queste raddoppiansi. La cosa non può essere più espressiva; la felice coppia si unisce. Garrisce il maschio sotto voce, sentito viene dalla femmina, che gli risponde di quando in quando. Non è possibile, che più si separino, e già entrambi cominciano d'accordo a lavorare il nido; che riceverà il frutto de' loro amori. Lo hanno già lavorato, la femmina si è sgravata delle uova, e le cova. Il maschio si tiene in vicinanza di lei, e sembra voler mitigare cogli accenti la noja della covatura. Nascono i figli; il padre, e la madre provveggono alla loro educazione, e ne hanno cura a vicenda. Sento che dimandano il cibo, l'hanno già ricevuto, e si tacciono (3).

(3) Vivace, gaja, leggiera, quasi instabile, l'amabil Capinera non sembrarebbe suscettibile d'un grande attaccamento, e nondimeno ella è amorosissima, e l'unione, che il maschio e la seminia contraggono nella stagione degli amori, continua tuttavia quando i figli non hanno più bisogno delle tenere loro cure. Sempre sedeli l'uno all'altro, sempre vicendevolmente premurosi, non cessano di prosondersi reciprochi contrasegni di tenerezza. Ripartiscono ugualmente i loro stenti ed i loro piaceri e tutto e comune tra di essi. Il maschio cova alternativamente colla semina, e divide con essa tutte le cure dell'educazione de' sigli.

La Capinera ha molto più discernimento della Gallina, e di molt' altri Uccelli; essa non si lascia ingannare, come fanno essi, e se le si diano a covare uova straniere, le ri-

conosce tosto, le rompe ovvero le getta.

Dopo l' Ufignolo, sa Capinera è il più gran Musico de' boschi, e ci annuncia colla sua dolce melodia il risvegliarsi della Natura, il ritorno de' bei giorni. Essa è nel numero degli Uccelli di passaggio; ci abbandona nell' autunno, e riede nella primavera ad allettar di nuovo le nostre orecachie, ed animare i nostri boschetti.

Vado a caccia col zufolo, e mi servo di una ciavetta. La vede una rondinella, grida, e vola perqualche tempo attorno al malauguroso uccello, indi si perde di vista. Dopo un quarto d'ora veggo comparire squadroni di rondinelle che mi obbligano di abbandonare la caccia. La prima rondinella dato aveva adunque a campanna martello.

Entro in Città, e sento un cane che latra con forza, e quasi incessantemente. Altri cani lo raggiungono ben presto, e tutti non rifiniscono di latrare. Cerco quale sia l'oggetto, che sì forte gli aizza. Scopro un uomo vestito di un uniforme, e appoggiato a un bastone. Cotal' uomo è uno di que' birri, che destinati sono dal Governo per uccidere e avvelenare i cani in certi tempi dell'anno: questi animali lo conoscono, e gli rendono guerra per guerra.

### CAPITOLO XXXIII.

## Continua lo stesso Argomento.

CE discendiamo dalle specie superiori alle infe-D riori negl' insetti, troveremo avercene alcuni, che disadatti non sono a dipignere le loro passioncelle, e ad esprimere i loro piaceri, o i loro bisogni. Gli amori de' ragni, delle damigelle, delle farfalle ci farebbono vedere moltissimi tratti che non ci lascierebbero dubitare che il maschio, e la femmina non abbiano una maniera d'intendersi sommamente espressiva. L'industrioso lor modo di agire, i varii giri, le piccole furberie ci proverebbono che non sono novizii in quella lingua, che tutti gli esseri sensienti posseggono più o meno, e i cui segni quasi mai non si trovano equivoci. Vedremmo il maschio sollecitar lungo tempo co' suoi trastulli, con le carezze, con la costanza que' favori, che non sembrano essergli contesi

tesi dalla femmina se non se per eccitare viemas maggiormente i suoi desiderii, e la sua pafione. Osserveremmo la regina dell' api profituirsi ai maschi, trionfare di loro indolenza con reirerate carezze, cagionare a quello la morte, che vinto avesse in tal modo, sforzarsi per via di carezze di richiamarlo in vita, e restargli fedele eziandio dopo morte (1). I prevedimenti, e le premure de' neutri per la regina si necessaria al suo popolo, le specie di omaggi, che rendono a lei, non accrescerebbono eglino il Dizionario degl'insetti?

Conosciuta alcun poco l'ammirabile composizione dell' organo della voce dell' uomo, de' quadrupedi, e degli uccelli, non cade in pensiero di mettere in dubbio, se questi organi sieno stati loro dati per render de suoni, e per modificarli. L'immaginazione quasi soccombe alla vista del numero prodigioso di parti, che entrano nella struttura di tali organi maravigliosi, che sono a un tempo stesso stromenti a corde, e a vento. Tali stromenti sono sì bene disposti a dare i suoni proprii della spezie, che soffiando nella trachea di un montone, o di un gallo, che sieno morti, crederemo di sentire l'animale medesimo (2). La cicala ci potrebbe in tal genere far vedere maravighe, che non ci aspetteremmo di riscontrar negl'insetti. Se la parola voce non si reftrignesse all'aria modificata dalle fibre tendinose della glottide, e dall'altre parti della laringe, la cicala avrebbe una voce,

(2) Veggansi Part. VII., Cap. V., Nota 2. diverse particolarità anatomiche circa la sì osservabile struttura dell'organo della voce nell'Uomo, in alcuni Quadrupedi, ed in

alcuni Uccelli,

<sup>(1)</sup> Quì aveva accorciato di molto la lunga e curiosa descrizione minuta, che il principale Storico delle Api ci ha data degli amori d'una Reina delle Api, che aveva rinchiusa con alcuni Pecchioni. Consultifi intorno a ciò la Nota 5. del Cap. VII. della Part. VIII.

e l'organo di questa voce quasi ci sembrerebbe egualmente ammirabile che quello della voce de' quadrupedi, e degli uccelli. Non resistiamo alla tentazione di discendere in una descrizione sì opportuna a convincerci, che le più piccole produzioni della Natura sono il lavoro di quell' Adorabile Intelligenza, che ha voluto dipinger se stessa egualmente nel piccolo che nel grande.

La cicala è una specie di ventriloqua, giacchè l'organo della voce sta riposto nel ventre (3). Il solo maschio ha l'abilità di cantare ; la femmina è muta, e probabilmente non le spiace il canto del maschio. Sul costui ventre si trovano due lame squamose, quasi circolari, e attaccate a legamenti da un lato, e mobili dall'altro. Possono essere sollevate, e perchè non lo siano mai di troppo, ritenute sono da due quasi tenui pivoli. Levando le lame resteremo sorpresi dall'apparecchio che ricoverano, nè trattener ci potremo dal riconoscervi un fine determinato, un fine analogoa quello che sì chiaramente da noi si scopre in una laringe, o in una glottide. Vedesi subito una gran cavità graziosamente rilevata nel contorno superiore, e divisa in due piccole loggie da un pezzo triangolare. Nel fondo di ciascuna loggia si appresenta uno specchio pulitissimo, e che obliquamente guardato ci offre tutti li colori dell' arcobaleno. Sembrano essere due finestre invetriate, per le quali veder possiamo nell'interno dell'aniinale. Ma ciascuna delle finestre ha il suo scuro, che ordinariamente la copre, e questo scuro è una delle suddette lame squamose. Sotto ogni scuro giace un piccolo cavalletto che sostiene lo scuro, e gl'impedisce di abbassarsi troppo nella cavità.

<sup>(2)</sup> Siam debitori a Mr. de REAUMUR del curiofo dettaglio da me quì esposto su le sue traccie intorno l'istromento vecale della Cicala.

Ecco quante parti sono impiegate a far cantare una cicala; eppure queste non sono che l'esteriore dell'organo. Passiam di volo a considerare l'interno, e le parti veracemente essenziali. Oltre le loggie fornite di specchi sonovi nella gran cavità due piccoli stanzini tappezzati di una membrana elasticissima, solcata regolarmente, e destinata a far l'uffizio della pelle dei tamburi . Da ciò è nato che questi stanzini chiamati sono i tamburi della cicala. Passando una penna sulla pelle de' tamburi, obbligheremo la cicala a cantare, e questo accadrà non meno in una cicala morta da qualche tempo, che in una viva. I solchi, o le pieghe regolari della membrana elaftica sono altrettanti piccoli stromenti sonori, aventi ciascuno il proprio suono. L' aere commosso e modificato da questi stromenti va a risuonar nelle loggie, dove modificato viene di nuovo dalle loro diverse parti, come è modificato ne' quadrupedi e nell' uomo dalle cavità della bocca, e del naso. Due gran muscoli formati dall'unione di moltissime fibre diritte sono incaricati a far agire i solchi sonori; e questa si è l'immediata cagione di un grido, che ci sembra tanto nojoso. Ci maravigliamo che la Natura abbia voluto fabbricar tanti ingegni per produrlo: ma ella ha fatto anche più per produrre il raghio dell'asino, e nell'uno, e nell'altro non ha dovuto, a quello ch'io penso, consultare il nostro orecchio. Ma l'organo della voce suppone un organo relativo a quello dell' udito: la ciçala avrebbe dunque le orecchie? Il maschio lusingherebbe giocondamente quella della femmina? O si compiacerebbe egli solamente del suo canto, oppure dell'esercizio che esige? Intorno a ciò non possiamo dir nulla di positivo, giacche non e sì facile lo scoprire negl'insetti la sede dell'udito. E' certo però che non tutti ne vanno senza: la lucertola, e il ranocchio hanno le orecchie, ep-

pure tanto si accostano agl'insetti. Gli organi siemili, o analoghi sono stati talmente variati nel regno animale, che strano non sarebbe, che veduto avessimo cento volte le orecchie degl'insetti, senza averle potute conoscere. (4) L'altra parte risovveniamci, che la natura sa sovente servire il medesimo stromento a più sini. La lingua de'mitoli non serve loro a un tempo stesso di braccia,

di gambe, di trafila? (5)

Gli animali che nascono e vivono in società, che lavorano concordemente, sono quelli a cui sembrava principalmente essere necessario un linguaggio. Di fatti chiamati essendo a formare una flessa famiglia, a sollevarsi vicendevolmente ne' loro bisogni, ad ajutarsi nelle loro fatiche, qual mezzo poteva darsi più convenevole di quello per corrispondere a tale destinazione? Così osservate sonosi presso questi animali certe particolarità, che provar sembrano ch' essi s'intendono. Le marmotte sonosi vedute (6) in sentinella dare alle loro compagne con un fischio il segnal di fuggire. I castori hanno un segno analogo: battono l'acqua fortemente con la coda, e ciascuno resta avvisato

<sup>(4)</sup> Vengono a confermare la rissessione da me fatta qui la Lucertola, il Camaleonte, e la Tartaruga. Erasi creduto, che la Lucertola ed il Camaleonte sossione privi dell'organo dell' udito, perchè non iscoprivasi punto nel loro esterno. Non si sapeva, che per iscoprivlo abbisognasse aprir la bocca al piccolo Quadrupede. In tal guisa sorgessi il condotto dell' udito situato verso l'estremità delle mascelle. Il suono adunque non può arrivar all'organo principale dell' udito di questi Animali che per la bocca, o per le narici. Un' analoga singolarità osservasi nella Tartaruga: essa non ha orecchie esteriori: il sito della testa, che corrisponde all'organo dell' udito è coperto d' una pelle squamosa come il restante del corpo; ma premendo un poco la pelle in questo luogo, vi si scintirà una specie di prosondità, che indicarà la cavità dell' orecchio.

<sup>(5)</sup> Cap. XIII. e XXI. di questa Parte.

DELLA NATURA: 257

di provvedere alla sua sicurezza. V'ha mille tratati di simil fatta, che lungo sarebbe e superfluo di accennare. Ma concludiam noi per questo, che i lavori costrutti in comune da questi animali, diretti sieno da un linguaggio lor proprio? Sembrami non esser bisogno qui ricorrere a un simile mezzo. Una similitudine rischiarerà il mio pensiero.

Cinquanta architetti uniti sono nel luogo stesso per la costruzione di un edifizio. Parlare non deb-bono, tutti essendo nati muti. Ma tutti hanno sotto gli occhi un piano dell' edifizio, ed hanno ricevuto le medesime disposizioni, e i medesimi stromenti per eseguirlo. Il talento è eguale in tutti, e tutti hanno la stessa misura d'intelligenza. Quelle idee che sono nella testa dell' uno, si trovano pure nella testa dell'altro. Quindi tutti giudicano e agiscono uniformemente in ciascun caso particolare, e sempre in un rapporto determinato a un tal caso. I materiali raccolti dagli uni sono messi in opera dagli altri. Ciò che cominciato ha il primo, lo segue il secondo, lo finisce il terzo, e il quarto lo perfeziona. Niuna contraddizione, niuna diversità nei sentimenti, e nel modo di agire, niuna confusione; perchè le idee, le volontà, e i mezzi sono presso tutti precisamente i medesimi. Cotesta ipotesi ci potrebbe ella rappresentare quanto accade nelle repubbliche delle formiche, delle api, de'castori ec. ?

Che che ne sia, non possiam negare che le bestie abbiano un linguaggio naturale, giacchè cento e cento osservazioni concorrono a stabilirlo. Non solo ci fanno conoscere ciò che esse provano, ma arriviamo anche a regolare a nostro piacimento col solo mezzo della voce. Certi suoni che più volte hanno ferite le loro orecchie, e che ferite le hanno sempre in circostanze opportune a fare sul cervello una gagliarda impressone, vi si scolpisco-

T. III. R no

no profondamente, di maniera che all' udire i medefimi suoni; l'idea della cosa, o dell' atto che vi è stato connesso, si risveglia prontissimamente ec. La maniera adoperata nell'avvezzare gli animali domessici, e l'altra per cui si addimessicano i selvaggi, ce ne somministrano esempi senza numero.

Crede il volgo che s'insegni alle bestie a parlare: ei non sa che parlare si è legar le idee a segni arbitrarii che le rappresentano. Le frasi ripetute dal pappagallo con tanta precisione non provano punto che abbia le idee connesse con le parole che pronuncia: potrebbe per egual modo pronunciare i termini delle scienze le più astratte. E chi non vede che questo è un giuoco puramente automatico? Se giunti siamo a insegnare ad alcuni animali domestici a distinguere i caratteri dell'alfabeto, a legarli, e a comporne parole, mescolare i colori, a sceglierli ec. tutti questi fatti, e cento altri di fimil sorta, che sorprendono il volgo, provano semplicemente, che il cervello degli animali è capace di formare associazioni d' idee sensibili (7). La cosa non può essere più evi-

La tacilità del Papagallo in imitar la parola suppone molta analogia tra i suoi organi dell'udito e della voce e que' dell' Uomo. Esso imita colla stessa precisione tutt' i rumori che ascolta, il miagolare del Gatto, il latrare del Cane, i gridi degli Augelli, que' de Fanciulli cc. Ma si

<sup>(7)</sup> Moîtravasi in Parigi nel 1760. un Canarino, che scompartiva tutte le gradazioni di stosse broccate, che gli si presentavano, che formava mercè caratteri separati tutte le
parole, le quali venivangli dimandate, che indicava per
via di cifre le ore segnate da una mostra d'orologio, senza neppur obbliare i minuti, e che sinalmente eseguiva con
altrettanta facilità che prontezza diverse operazioni aritmetiche. Il padrone di questo meraviglioso Canarino impiegati avea più di tre anni a persezionare i suoi talenti e la
sua educazione.

DELLA NATURA: 259

dente. Stampando la parola Dio, l'animale può egli avere le idee che risvegliansi da questa parola nella testa dello stampatore? Le bestie non hanno nè possono avere che idee particolari, o puramen-

. 2 te

sa, che non è il Papagallo il solo Uccello, che sia dotata di simile talento: la Razza di varie specie, il Merlo, la Stornello ec., apprendon pur essi a parlare. La lingua di tutti questi Uccelli è grossa e rotonda, a un dipresso come

quella del Papagallo.

Vi è altresi un Quadrupede, che può imparar a parlares leggonti nella Storia dell' Accademia delle scienze di Parigi curioli minuti racconti d'un Cane, che aveva appreso a pronunciare una trentina di parole tedesche; ma che' non parlava se non dopo che aveva parlati il suo Padrone, di maniera che sembrava, non faceile altro che ripeter le parole, le quali faccanglifi ascoltare. Pareva, anzi, che quetta ripetizione costasse molto al cane, nè egli l'eseguiva, che per

forza, o contro voglia.

Lo ritornarò a dire ancora, poiche bisogna ben ripeterlo, essendo troppo facile l'ingannarsi, tutti questi fatti, ed altra dello stesso, ed anche di differenti generi provano solamente, che il cervello degli Animali può, come il nostro, formare associazioni d' idee puramente sensibili. Più queste associazioni sono numerose e variate, e più le azioni, che loro corrispondono, e che le rappresentano, pajono meravigliose. L'immaginazione dello Spettatore riscaldata dal meraviglioso e dalla novità de' Fatti, ha ben tosto trasformato l' Animale in Essere intelligente. Questa capacità fisica di unire idee sensibili di diversi generi ta che l'Animale possa associare le percezioni auditorie, o visuali delle parole o de'i numeri a quelle de' caratteri o delle cifre, che gli rappresentano ec. La sua memoria ritiene fedelmente una serie di suoni, e la corrispondenza secreta, che passa tra l'organo dell' udito e quello della voce lo mette in istato di ripetere tali suoni. Tutto ciò è molto più meccanico di quel che pensasi comunemente; ma si ha troppa fretta di ammirare, e la meraviglia, che non è rischiarata, commette molti sbagli in tal genere di cose. Vi è certamente molto da ammirare in questo giuoco meccanico, che non veggiam per anche se non in confuso, ma questa sorta di aminirazione non appartiene che ad un Filosofo, perchè della è assaissimo ragionata.

te sensibili. Loro è impossibile di sollevarsi alle nostre idee universali, perchè non hanno il dono della parola. Esse non generalizzano le loro idee nè formano astrazioni intellettuali. Il soggetto per loro confondesi co' suoi attributi, o piuttosto non vi è per ioro nè soggetto, nè attributi. Non conoscono gli esseri che mediante alcune senfibili qualità. Tutti i loro confronti, tutti i loro giudizii riposano immediatamente su queste qualità. Le bestie non ragionano dunque, se parlar vogliamo con esattezza; non hanno le nostre idee medie, perchè non hanno i nostri segni (8). Quando sembra adunque che ragionino, non fanno esse che comparare, o richiamare certe sensibili idee, da cui risulta tale o tal altro movimento, questa o quell' altra azione. Quanto più saranno numerose e varie le idee comparate, o richiamate, altrettanto sembrerà a noi che più ragionino le beflie. Questa però non sarà mai che un' apparen-za, che mai non trarrà quelli in inganno, che avranno bastante filosofia per analizzare cotal movimento, o cotale azione, e risalire al principio (9). Date ai castori l'uso della parola: pen-

(8) Non increscerà qui al Lettore di consultare la Nota 2. del Cap. 1. della Part. XI. Questo richiede molta attenzione

per esler ben capito.

<sup>(9)</sup> Sonovi certe azioni di Animali, le quali hanno un' aria tale di prudenza o di riflessione, che sedurebbero anche il Filosofo stesso, se potesse obbliar un' ittante, che il Bruto limitato a mere sensazioni, non può alzassi al rango degli Esseri intelligenti. Il Secretario, o Messaggiero, Augello singolare, che partecipa nel tempo stesso e di uccello da preda, e di uccello da spiaggia; usa una maniera ben singolare per avere in piena balia i serpenti, di cui si pasce. Dapprima stordisce a colpi di ale questo formidabil Rottile; indi lo assera per la coda, so alza in aria, lo lascia ricadere da una grandissima altezza, e non cessa di ripetere questa operazione, sinchè non gli ha levata la vita.

sate voi che eternamente metterebbono in pratica la grossolana loro architettura? Dotati allora della R

Ho veduto un Papagallo verde, che quando presentavafegli un pezzo di pane molto secco, lo afferrava colle fue dita, ed andava a temprarlo a più riprese nell'acqua del

suo abbeveratojo per ammollirlo.

Sono più di quattro anni, che tengo presso di me un Maki ovvero Macao femmina della specie de' Mongous, il di cui ittinto ho avuta occasione di ammirare molte volte. Ciascun inverno quetto piccol Quadrumano è soggetto ad un ristringimento, che sembra recargli dolore. La prima volta, che se ne venne in cognizione, si determinò di amministrarli de cristeri, che da principio lo sollevarono, ed indi lo guarirono a poco a poco. D'allora in poi non ha mai provato alcun ristringimento; che non abbia presentata la sua parte deretana a chi facca presso di lui l'ussizio di Speziale, o sta di que' che mettono i crisseri. Si poneva in positura nella maniera la più vaga: ergevasi molto su le gambe di dietro, alzava la sua coda, e tenevala molto diritta, come per facilitar l'operazione. In ogni altro tempo non permetteva punto, che gli si mettessero serviziali, e suggiva alla sola

vitta della firinga.

Quest' interessante Animale, molto dimessico, mansueto, ed anche pulito, si corica volentieri col suo speziale; si accovaccia contiguo a lui, ove gli fi attacca ad una cofcia; o ad una gamba. Non fa lordure nel letto; ma n'esce quando gli vien voglia di soddisfare a' suoi bisogni. Lecca più e più volte, e con una vivacità, che si direbbe sentir di riconoscenza, la mano che l'ha grattato o carezzato: ama sopratutto di leccar il viso ed il collo del di lui Medico. quando trovasi star attaccato alla sua spalla. Da principio la fua lingua fembra un po ruvida, come quella del Gatto, ma ben preito la faliva ond' è umettata la fa comparire asfai morbida. Sovente continua lungo tempo questa specie di carezza, nè mai fa diventar rossa la pelle, nè giamma? termina col mordere crudelmente, come Mr. di BUFFON racconta d'un Maki della stessa specie, ch'egli avea nutrito per più anni . Il mio Maki e un' Animale innocentissimo , socievolissimo, e che non si mostra di mal umore, se non quando vien contrariato. Solamente è molto ossinato, ne cede facilmente ai castighi che gli si danno. Le sue piccole volontà sono sempre risolutissime, e non rinunzia se non

facoltà di generalizzare i loro modelli, altrettanto varierebbono i lavori, quanto potesse loro esser concesso dai proprii organi. La loro attenzione sviluppandofi con forza novella farebbe sì, che scoprissero molte cose, che sfuggono l'attuale capacità delle cognizioni che hanno. Queste scoperte ne produrrebbono altre, queste altre ancora, e dopo un dato numero di generazioni, i castori terrebbon dietro a' nostri architetti (10). Ma questo non

difficilmente alle sue brame. Quando si annoja; o trovasi solo, ta sentire, come quello di Mr. de RUFFON, un lungo gracchiamento fimile a quello della Rana, e lo fa pur sentire quando parlasi troppo alto, o si sa firepito nel ridere. Ripofa volentieri, e sovente con preferenza fu la coscia o il braccio delle Persone, che lo accolgono: ed ordinariamente vi si stabilisce e rimane, sinchè siane scacciato. Ma quest' Animale sì mansueto e di sì buona accoglienza verso gli Esseri della nostra specie, professa la maggior crudeltà contro i piccoli Augelletti. E' destro al maggior segno nel pigliarli, ed appena gli ha in potere, che loro apre il cranio, e ne mangia il cervello. Per altro e sobriissimo, e un pezzettino di pollo cotto, o pure di biscottino bastagli per tutta la giornata. Teme molto il freddo, e scaldasi con piacere. Offre allora un piccol vaghissimo spettacolo: si erge In i piedi, si mette a sedere, a guisa d'un fanciullo, sul Suo podice, stende le braccia, presenta il petto ed il ventre al fuoco, e nel tempo stesso gira la testa a dritta e sinistra per guardare gli attanti. Non saprei spiegare, quanto fia graziofo in cotali attitudine.

Questo Maki di color bruno ha il pelo corto, setoso, e ziccio. E' più piccolo d'una Faina, con cui ha qualche somiglianza. I fuoi occhi sono groffi, prominenti, e di color giallo. Ha del bianco su le guancie, ed una fascia nera nel davanti della testa; il suo muso è dello stesso colore della fascia, e molto puntuto. Si diverte sovente a rosicchiare l'estremità della sua coda, e questo è un'altro tratto di somiglianza, che il mio Maki ha con quello di Mr. de BUF-FON. Già si sa, che i Maki sono originarii del Madagascar.

(10) Mi sono abbastanza spiegato intorno l' industria de Castori nel Cap. XXX. della Parte XI., al quale rimetto

DELLA NATURA. 263

metafifica je di far vedere quanto la parola per-

R: 4 fe-

il Lettore; che si compiacerà pure di osservare la Nota 2.

dello ttesso Capitolo. Trattenendosi si piacevolmente col trattare delle facoltà e prerogative, e del dominio degli Abitatori dell' Aria il loro eloquente Istorico, sembrami, che siasi lasciato prevenire di troppo in loro favore, e mi reca stupore, che la sua predilezione per essi abbialo portato a coliocarli immediatamente dopo l' uomo nella scala degli Esleri viventi. Ma bisogna ascoltar esso medesimo nel suo interessante discorso su i Papagalli . ,, L' occhiata (dic' egli ) che veniam get-33 tando rapidamente su le facoltà degli Uccelli, baita per 34 dimostrarci, che nella catena del grand' ordine degli Esseri deggion i medefimi venir collocati nel primo rango ap-" presso l' Uomo. La Natura ha raccolto e concentrato nel " piccol volume del loro corpo più forzé, che non ha fcom-" partite alle groffe masse de più possenti Animali: ha date " ad esti più leggierezza, senza nulla togliere alla solidità , della loro organizzazione; loro ha ceduto un più effeso n impero su gli abitatori dell' aria, della terra, e dell' ac-, que . . . Se a tutte queste preminenze di forza e di agilità , aggiugniamo quelle, che approffimano gli Augelli alla " natura dell' Uomo, il camminar su due piedi, l'imitazio-,, ne della parola; la memoria musicale; gli vedremo più y vicini a noi, di quello che sembrasse indicarlo l'esterior , lor forma; nel mentre che per l'unica prerogativa dell' 3, attributo delle ali , e per la preminenza del volo sul cor-, so, riconosceremo la loro superiorità sopra tutti gli Ani-

Per altro Mr. de BUFFON assegnava il primo potto alla Elesante, e toglievalo alla Scimia. (Part. IV. Cap. III. Not. 1.) Qui colloca gli Uccelli nel primo rango; ovvero immediatamente dopo dell'Uomo. Ma; se quando paragonansi tra di loro Esseri mitti, o siano Esseri formati dalla unione di due differenti sostanze; devesi aver riguardo alle relazioni, o alle simiglianze; che nascono dagli attributa delle due sostanze uniti insieme; non si sarà egli nell'obbligo filosofico di situare nel primo rango l'Esser; che per la sua forma esterna ed interna, pe' suoi costumi, per le sua inclinazioni, pe' suoi talenti, finalmente per la sua persea più si approssima al primo tra gli Esseri terreni per la sua forma esterna primo tra gli Esseri terreni per la sua porsea più si approssima al primo tra gli Esseri terreni per la sua contamina per la sua persea più si approssima al primo tra gli Esseri terreni per la sua contamina del primo tra gli esseri terreni per la sua contamina del primo tra gli esseri terreni per la sua contamina del primo tra gli esseri terreni per la sua contamina del primo tra gli esseri terreni per la sua contamina del primo tra gli esseri terreni per la sua contamina del primo tra gli esseri terreni per la sua contamina del primo tra gli esseri terreni per la sua contamina del primo tra gli esseri terreni per la sua contamina del primo tra gli esseri terreni per la sua contamina del primo tra gli esseri terreni per la sua contamina del primo tra gli esseri del pri

" mali terreitri . "

Reziona tutte le nostre sacoltà. A me basta di avere accennato la principale origine degli abbagli, che si commettono tanto generalmente circa le operazioni delle bestie. L'albaglio è maggiore eziandio, quando si attribuiscono loro tutte le nostre vedute, e tutto il nostro prevedimento. Non dissimulerò io però, che in questo genere v'ha certi satti che sorprendono, che violentemente s'impadroniscono della nostra ammirazione, e che sedurrebbono il Filoso stesso, se del continuo non istesso

Se

Ora, quanto è più vicino all'Uomo per tutti questi riguardi l' Orang Outang, che non l' Aquila, o il Papagallo? Vera 2, che l' Orang Outang non parla, o piuttotto non ciancia, come il Papagallo, e nondimeno il suo stromento vocale è incomparabilmente più perfetto che quel dell' Uccello, mentre è perfettamente simile a quello dell' Uomo. Sarebb' eglà dunque impossibile l'insegnar all'Orang-Outang a parlare? Si è pur fatto parlar il Cane ( Not. 7. ), il di cui istromento vocale sembrava affai men atto a piegarfi ad un tale esercizio. Chi non vede in oltre, non doversi quì aver in confiderazione la rispettiva forza del corpo, la leggierezza unita alla folidità dell' organizzazione, la potenza di volare, la rapidità del corso ec. poichè se si riguardassero simili qualità, trovarebbesi che l'uccello avrebbe a collocarsi sopra dell' Uomo. Un solo tratto d' intelletto dice più, che tutte le fisiche prerogative dell' Uccello. Quando l'anima del Papagallo avelle la stessa capacità di conoscere ed operare, che quella dell' Orang-Outang, bastarebbe che le membra del Papagallo fossero nell' impossibilità assoluta d'eseguir quelle operazioni quasi umane, che sa sì bene l' Orang-Outang, perchè l' Uccello non potesse ottener il primo posto dopo l' Uomo. Tutto è essenzialmente armonico nell' Essere misto: l'anima e'l corpo vivono tra di essi in una relazione, che corrisponde esattamente alla comparsa, che l'Essere deve fare nel gran Teatro del Mondo. Quindi parmi, che non. sapremo giudicar meglio della preminenza d'un Effere misto, che pel numero, diversità, e specie delle relazioni, che ha coll' uomo, il più perfetto di tutti gli Esseri misti. Ma, il dirò anche una volta, ciò, che bisogna discernere, paragonare, e valutare, si è il complesso di tutte le relazioni co-gnite sian anatomiche, sian fisiologiche.

DELLA NATURA: 265

se all'erta. Ne ho già accennato parecchi: ma accingo a proporre alcuni altri, che non saranno meno maravigliofi, e che tralasciati renderebbono difettoso il mio Libro.

### CAPITOLO XXXIV.

11 Bruco che lavorafi un Bozzolo a Nassa da pesce: Irregolarità nel lavoro degli Insetti. Riflessioni su tale propofito.

El Capitolo IV. di questa Parte concepita abbiamo qualche idea della costruzione de' bozzoli de' bruchi, e delle varietà più osservabili di tal costruzione presso disserenti specie. Ma siamo ben lontani dall'avere esausto un sì aggradevole argomento, anzi non dovevamo intraprendere di farlo; ma ci possiam ritornare con piacere. Un gran bruco (1), che facilmente salta agli occhi per avere certi bottoni, o tubercoli simili a piccole turchine, che ornano i suoi anelli, lavora un grosso bozzolo di pura seta, molto lustrata, e soltissima. Cotal bozzolo arricchirebbe le nostre sabbriche, se sapessimo trarne profitto. Esaminate attentamente quello che ho chiuso in questa scatola.

<sup>(1)</sup> Trovasi questo Bruco nella state sul Pero, e sul Pruno. Non è meno singolare per la sua grandezza e grossezza, che per i brillanti tubercoli, onde ornati sono i suoi anelli. Molte occasioni hanno avute di tenerlo di mira nel suo ingegnoso lavoro, ed altrove ho esposta assai minutamente l'arte, con cui costruisce la sua doppia nassa. La sua maniera di filarla non rassomiglia punto a quella con cui solt il resto del bozzolo. Vi si rinchiude essa nell' Agosto, e nel Maggio trassormasi in quella vaga, e grande specie di Farsalla notturna, cui si è dato il neme di Farsalia pavone, perchè le sue ali sono parate di macchie colorite a foggia d'occhi imitanti que' che brillano su la coda del Pavone. Nelle nottre Regioni non vi sono Farsalle, cne abbiano le ati così larghe.

tola. Un estremo di lui è ritondo, e l'altro termina in punta. Fissate il vostro sguardo su questo. Egli è aperto. Come dunque l'insetto nello stato d'inazione è guarentito dagl'insulti degli animaluzzi divoratori, mentre soggiorna in un bozzolo aperto a chiunque? Vi deve rimaner dentro ordinariamente nove in dieci mesi, e talvolta per circostanze particolari, e a noi incognite vi sog-giorna parecchi anni. Rimproverate già al bruco la sua negligenza, e gli dimandate perchè non abbia avuta la precauzione di chiudere esattamente il bozzolo, come il baco da seta, e tanti altri bruchi? Sospendete per un momento i vostri rimproveri : la farfalla nella quale trasmutafi il bruco non ha stromento veruno per rompere, o tagliare i fili del bozzolo, o per aprirvifi un uscita. Resterebbe ella dunque finche vivesse prigioniera nel bozzolo, che vorreste che fosse esattamente chiuso. Il bruco lo lascia dunque aperto, ma sa altresì interdirue l'ingresso a qualunque vorace insetto. Fabbricavi una specie di nassa da pesce I fili che la compongono sono assai più forti di quelli del rimanente del bozzolo. Hanno della durezza, e sono come fatti a frangie. Tutti distes sono, e diretti nel medefimo senso, e terminano all'apertura. La nassa, o l'imbutto che formano nell'unirsi, ha la sua imboccatura rivolta verso l'interno del bozzolo. Apriamo il bozzolo con le forbicette. Vedete già chiaramente tutto l'artifizio della piccola nassa: adesso i vostri rimproveri si cangiano in encomii, e fate un panegirico. dell'ingegnosa bravura del bruco. La nassa presentasi alla farfalla che cerca di uscire come le nostre nasse si presentano ai pesci che vogliono entrarvi, e conseguentemente ella si presenta agli insetti divoratori, come le nostre nasse ai pesci che tentano di uscirne.

Ma non vi ho ancora fatto vedere tutta l'arte

del bruco. Senza fallo una nassa sola non bafterebbe, giacchè ci potrebbe avere qualche insetto, che vi si introducesse, e che divorasse la crisalide. Il nostro bruco fabbrica dunque una seconda nassa dentro la prima, e i fili di questa sono ancora più stretti di quelli della nassa esteriore. Osservate di grazia con qual precisione le due nasse sono insieme connesse. Voi alzate la voce dicendo; chi non vede quì un fine determinato? Guardate a non ingannarvi : non è il bruco che si è proposto tal fine, ma l'Autore del bruco. Analizzate un poco tutte le cognizioni, e tutti i ragionamenti, che questo fine supporrebbe nel bruco. e subito riconoscerete non esser lui che un cieco strumento, che eseguisce meccanicamente un lavoro necessario alla conservazione dell' individuo. Tale stromento può sconcertarsi nelle sue operazioni, come qualunque altra macchina; può anzi sconcertarsi di più, per essere meno semplice, e per non essere una pura macchina. E però è stato osservato un bozzolo di simil bruco, il qual bozzolo era tutto rotondo, ben chiuso da ogni parte, senza nasse, e da cui non potè uscir la farfalla. (2) Simili sconcerti appariscono nel lavoro di varii insetti, e segnatamente in quello delle api (3). Questi non sono probabilmente er-

(2) Il grosso bozzolo, che filasi il nostro gran Bruco a tubercoli, è sempre di color bruno: il bozzolo tutto rotondo, di cui parlava quì, e che mandai a Mr. de REAUMUR, era d'un bel bianco similissimo all'argento, e un pò men grosso de' bozzoli ordinarii.

(3) Le varietà ed irregolarità, che l'occhio attento dell' Offervatore scopre nel lavoro delle Api, sono quasi innumerabili, e ve n'ha di molti generi. Non ho giammai mancato di star molto attento a queste anomalie, ovvero irregolarità, da circa 40. anni, che sto osservando queste Mosche industriose: nulla è più efficace, quanto tali anomalie,

rori dell'animale, come pensano i più. Gli errori suppongono la possibilità di una scelta, e gli animali scelgono essi, a parlare filosoficamente? Non è egli più verisimile che l'azione degli organi turbata o modificata più o meno da circostan-

7.0

a persuadere, che le bestie non sono pure macchine. Mi à accaduto di rinchiu ler successivamente molti sciami nello stesso alveare fatto colle vetriate, e posso afficurare di non aver mai veduto due sciami condurre il loro lavoro precisamente nella stessa maniera, sì relativamente alla collocazione de' favi, sì per le loro rispettive direzioni, sì finalmente quanto alla loro figura, ed alle loro proporzioni.

Non minori anomalie sonosi osservate nella forma e nelle dimensione delle cellette. Ne ho vedute alcune coll' apertura elittica, altre, nelle quali era quasi circolare, e si nell' une che nell'altre quest' apertura non riteneva verun vestigio della figura esagona. Nè meno considerevoli sono state le irregolarità prefentatemi dal fondo delle cellette: spessissimo ho riscontrato, che in vece d'essere formato, come per lo più, di tre piccoli pezzi a sghimbescio eguali e fimili, era fatto di cinque o sei pezzi di figura più o meno irregolare, ma che si approssimava più alla quadrilatera, che ad ogni altra. Per migliore schiarimento di ciò rimetto il Lettore al Not. 1. del Cap. XXVI. della Part. XI., ed alla Not. 11. del Cap. XXVII. Parte stessa.

Le dimensioni delle cellette comuni mi hanno parso anche più varianti, che la loro apertura ed il loro fondo. Ordinariamente la profondità di queste cellette è di cinque linee incirca; ed io ne ho offervato sovente di quelle, ch'erano profonde da 18. in 20. linee. Queste cellette sì smisuratamente lunghe si arrampicano sempre con uno de' loro lati sul vetro dell'alveare, e non servono giammai, che a contener mele. Ve ne ha, che sono più o meno inclinate alla orizzonte, in vece che le cellette ordinarie gli sono paralelle, o poco meno. Finalmente incontransi spesso delle cellette, che lungi dall' essere tubi diritti, sono all' opposto tubi

curvati in varie guise . Passo sotto silenzio molt'altre anomalie, delle quali non sarebbe possibile dar un'idea un pò chiara senza l'ajuto

delle figure; ma ne ho ben detto abbattanza per difingannare que' che potessero credere, il lavoro delle Api essere

sempre regolare ed uniforme.

DELLA NATURA. 269

ze particolari produca sì fatte irregolarità, che sovente s' interpretano in modo troppo favorevole alla libertà dell' insetto? Vero egli è che qualche volta risultano da simili irregolarità dei vantaggi reali, di çui l' insetto fa uso, ma questi vantaggi non sono stati da lui preveduti, nè ricercati. Erano essi eccezioni di un sistema fisico, legato ad altri sistemi sisici dall' Autore della Connessione universale, che ha veduto ab eterno gli sgarri del bruco, o dell'ape, come ha veduto quelli de' corpi celesti (4).

#### CAPITOLO XXXV.

Il Bruco Rotolatore, che si sabbrica un Bozzolo a Grano di Vena.

Randemente abbiamo ammirata l'ingegnosa, e quasi dotta meccanica, onde alcuni bruchi rotolano le foglie degli alberi. (1) Fermati ci siamo abbastanza nel considerare le diverse loro manifatture, sia quando fanno prendere alla foglia la forma di un tubo, sia quando le danno quella di un cartoccio posto sopra la base come una piramide. Vedete queste foglie di frassino rotolate a

car-

(i) Cap. VIII. di questa Parte.

<sup>(4)</sup> Il grande Insettologista, Mr. de GEFR, parla de's bozzoli de' Bruchi, che avevano la consistenza della pergamena, e la di cui costruzione offriva una ben osservabile particolarità. L'estremità anteriore era formata in maniera, che la Farsalla, spingendola un poco colla sua testa, poteva agevolmente staccarla mercè la sua testa, e porsi così in libertà.

Vedevasi allora una specie di coverchio o di calotta che abbandonava il corpo del bozzolo. Una piccola destrezza della Filatrice aveva resa facile questa separazione: ella non avea gli orli o contorni del berettino a que' del bozzolo, che per mezzo di fili facili a rompersi, mentrecchè altroye da per tutto aveva data al lavoro una grande solidità.

cartoccio. Danno ricetto a un brucolino, che si è lavorato un bozzolo di pura seta, molto simile a un grano di vena. Non ci è possibile l'osservare il bozzolo senza aprire il cartoccio. Apriamolo adunque, ma con precauzione. Il bozzolo risiede nel centro, e voi già vedete piccolissime scanalature su l'esteriore di lui; ma queste non sono ciò, che merita il più la vostra attenzione. So-pra tutto notate, come l'elegante bozzoletto rimane sospeso in mezzo al cartoccio mediante un filo, o un piccol' asse di seta, che ha unita una sua estremità alla cima del cono, e l'altra alla base, offia al piano della foglia. Guardate da vicino il fito, ove il filo fi attacca al piano della foglia, e vi scorgerete un corpicello esattamente circolare, immerso nella grossezza della foglia, il quale sembrerà a voi che nasconda qualche segreto disegno. Lo troverete in moltissimi altri cartocci, ma spesso accadrà che vediate in suo luogo un piccol foro rotondo ben terminato, e che sembra essere stato fatto da un coltello. Il corpicello circolare è il lavoro del bruco, che ingegnosamente ha-roficchiato la foglia in quel luogo; ne ha tagliato circolarmente una porzioncella, che è stato premuroso di lasciare a suo luogo. Cominciate a scoprire il fine di questo lavoro, Egli tende a preparare un' uscita segreta alla farfalla nel mentre che proibirà l'ingresso nel cartoccio agl'insetti voraci. Il nostro industrioso bruco procaccia adunque una piccola porta alla sua celletta. Cotal porta non deve aprirfi che dopo l'ultima metamorfofi. I suoi contorni innestandosi con la foglia, questa in certo modo la serve di telajo. La farfalla nell'uscire del bozzolo discende per lo lungo del filo, che la tiene sospesa, ne segue la direzione, giunge alla porta, e la fa balzar via urtandola con la testa. Questi cartocci che vedete forati, sono stati abbandonati dalle farfalle.

# DELLA NATURA, 271 CAPITOLO XXXVI.

Maniere analoghe di agire in alcuni altri Insetti,

I Nostri grani soggetti sono ad esser mangiati da un piccolissimo bruco, che pianta il nido dentro di essi, e vi trasmuta. L'invoglio del grano è una specie di scatoletta ben chiusa, che il bruco tappezza di seta. Ma la farsalla non ha ordigni per bucare la scatola, e vi resterebbe schiava se il bruco non sosse stato istruito a prepararle un'uscita. Adopera egli come il rotolatore del frassino: co' denti taglia nell'invoglio del grano un pezzetto rotondo, che cerca bene di staccar per intero. La farsalla non ha che a spignere il pezzetto per mettersi in libertà (1).

Nel

Il nostro piccol Bruco de' grani non ha che appena due linee e mezza di lunghezza. Esso è russo, bianchiccio, ed ha sedici gambe. La sua parte anteriore molto più gonsie di quello sia ordinariamente ne' Bruchi, offre una piccola singolarità molto osservabile, e sono due picciole corna a soggia di antenne situate l' uno a destra, l'altro a sinistra.

<sup>(1)</sup> Immaginar non si ponno le devastazioni, che quetto piccol Bruco può fare ne nostri granai: esso può convertire in mucchi di crusca i più gran cumuli di grani. I suoi guasti l'hanno reso troppo tamoso in Francia: per più di trent'anni non ha cessato di desolare 200. Parrochie dell'Angomese. Era ttato osservato benissimo da Mr. di REAU-MUR; ma Mr. DUHAMEL chiamato dal Governo a portarsi nell'Angomese per istudiare ancor più a fondo la Storia di quest' Insetto divenuto formidabile, ce ne ha dato un Trattato non men utile, che curioso, e dal quale staccarò le particolarità le più degne dell'attenzione del mio Leggitore.

Nel centro della testa del cardo a berettajo giace una gran cavità allungata, che d'ordinario è abi-

di dal corpo della Farfaila, e per ciascun getto ne escono tre, quattro, o sei alla volta. Sono intonacate d' un umore viscoso, che le incolla al grano, su di cui vengono deposte; e sono bishunghe, scanalute e fatte a zigrino, e la lor picciolezza è tale, che passano per un buco fatto in un fogilo di carta dall' ago il più fino . Il più sovente la Farfalla gl' inco la alla base del grano, o presso al suo appoggio. Ne schiudono i Bruchi a capo di cinque in sei giorni, e si può giudicare della somma loro picciolezza da quella delle uova. Nascono rossi, ma ben presto imbiancano. Appena nati si sforzano di penetrare nell' interno del grano, il che fanno bucandolo vicino alla fua fcanalatura. Non si trova giammai che un sol Bruco per ciascun grano, senza che sappiasi precisamente, come quello, che vi si è antrodotto, ne difenda il possesso contro tant' altri, che potrebbero ugualmente penetrarvi. (Cap. VI., Nota 1.) ma fi può molto ragionevolmente presumere, che avvenga di quelto piccol Bruco, come di quello, che vive nell'interno della testa del Cardo a berettajo, o sia labro di Venere. ( Ivi Nota 2. )

Un grano di biada, che rinchiude un Bruco arrivato al suo perfetto crescimento, non differisce punto efferiormente da un grano sano. Il Bruco, che ne consuna tutta la softanza farinosa, ha saputo risparmiarne la corteccia o invoglio. E ficcome la Farfalla non ha verun iltromento perforare questa scorza, il Bruco vi forma una specie di porta o di piccol cateratta, che la Farfalla non ha se non a sollevare per uscir dalla sua prigione. Dopo aver coltrutta questa cateratta, il Bruco si fita entro del grano un bozzolo di feta, ove trasformasi in grifalide. Aprendoci un grano abitato da una di queste Crisalidi, si ritrova diviso in due capannuccie disuguali: nella più grande sta annidato l'Insetto, nell' altra sono gli eferementi del Bruco.

Quando le Farfalle sono in procinto di uscir alla luce, la prossima loro comparsa viene annunziata da un vivo calore, che si sa sentire nel mucchio di biada, e che alza il liquore del termometro a 25. 0 30. gradi, mentre al di suori non è che a quindici. Mr. DUHAMEL sospetta, che quest' aumento di calore possa non dipendere interamente dagl' Insetti; ma che venga causato in parte dall' unsidità.

DELLA NATURA.

abitata da un piccolo bruco, il quale vi si lavora un bozzolo, in cui trasmutasi. La scorza del cardo è assai più dura che quella de nostri grani, e però sarebbe impossibile alla farfalla di uscirne. Le abbisognerebbero denti fortissimi per riuscirvi, T. III.

dità, ch' essi mantengono ne' grani, e che gli sa sermentare. Questo calore tavorisce opportunamente la propagazione dell'Inserto.

Vi fono almeno due generazioni di queste Fartalle in ciascun' anno: la prima comparisce in Maggio e Giugno, e va a deporre le sue nova su le spiche in aperta campagna: la seconda manisestasi sul finir della state, e questa depone le uova fu i grani rinchiuti ne' granaj : ivi patfa l' inverno fotto la forma di Bruco, e da la prima generazione di Farfalle. Un fatto incontrasi qui ben degno di riflessione; le Farfalle, che schiudono in Giugno ne granaj, ne escono con rapido volo dopo tramontato il Sole per disperdersi ne' campi ancora rivestiti, e depositar le nova su le spiche; in vece che le Farfalle, le quali schiudono ne grani dopo la mietitura, vi restano e non cercano di ufcirne. E' pure proyato, che i Bruchi alloggiati ne grani, i quali fono stati seminati in Autunno, vi si conservano, e trasformano, e che le Farfalle forano due o tre pollici di terra per uscire al giorno; ma diverse circottanze ne fanno perir molti, e le generazioni, che traggon la loro origine da queste Farfalle nate fotterra, sono assai meno numerose di quelle che provvengono dagli sciami, i quali escono da?

Queste Farsalle d'un giallo bianchiccio appartengono alla classe delle Falene, o delle Farsalle notturne. Il maschio e la semmina si accoppiano più volte, cosa non ordinaria

nelle Farfalle.

Il nostro celebre Osservatore, che non erasi internato nella Storia di quett' Insetto dutruttore, se non al principale oggetto di scoprire i mezzi sicuri di preservare i nostri grani da' suoi attacchi, ci ha insegnato, ciò potersi ottener mercè le stuffe. Si è afficurato per una lunga serie di sperienze, che l'Insetto perisce ad un grado di calore inseriore a quello, che può nuocere al germe del grano. Biade state per 24. ore in una stuffa a un calore di 90. gradi hanno germogliato benissimo, laddove è ben comprovato, che l'Insetto non saprebbe reggere ad un calore di 60. gradi.

e questa è sprovveduta di simili o analoghi stromenti. Il bruco che sembra saper questo, abilmente provvede ai bisogni della farfalla. Egli fora da una banda all' altra le pareti della celletta: vi fa un piccolo e rotondo foro, in faccia all'estremità del bozzolo, per cui la farfalla deve uscire. Ma se il buco restasse aperto, la crisalide rimarrebbe troppo esposta. Il bruco immagina un mezzo semplicissimo per turarne l'apertura. Tutto l'esteriore della testa del cardo è coperto dai mi della pianta, che sono piantati nella scorza trammezzo alle spine, Rappresentano corpicciuoli lunghi e scanalati, posti gli uni appresso degli altri. Il bruco obbliga a stare nell'esterno del foro alcuni di questi corpicciuoli. Essi vi fanno le veci delle nasse del bozzolo, di che ho favellato nell' antecedente Capitolo,

Scorrendo le operazioni delle tignuole acquatiche (2), notato abbiamo che si trasformano nel loro astuccio; ma fa mestiere che l'acqua possa in lui rinnovarsi continuamente. Bisogna altresì che niuno insetto divoratore vi abbia accesso. In vece di mettere una porta solida a ciascuna estremità del suo alloggio la tignuola vi mette una porta fatta a graticola, e cotal porta soddisfa a tutto. Non diamo a questa tignuola la nostra maniera di ragionare. Sa ella che voraci insetti sono per infidiar la sua vita? Sa ella che sarà per vestire una forma, sotto cui non potrà più fuggire? No, ella non sa tutto questo, nè le servirebbe il saperlo. E' stata istrutta a ordire dei fili che s' incrocicchiano: ella gli ordisce, e sì facendo soddisfa un bisogno puramente fisico, e provvede macchinalmente a certi inconvenienti che non conosce, e che non è in istato di conoscere. Col medesimo principio giudicate degli altri fatti di que-

<sup>(2)</sup> Cap. XI. di queita Parte,

questo genere. L' Autore dell' insetto è sempre quello, che solamente dobbiamo ammirare.

### CAPITOLO XXXVII.

La Tignuola delle Foglie: Saggio di spiegazione de' suoi andamenti.

PRomesso abbiamo di fare nuovamente parola delle campestri tignuole (1), ed eccone il luogo. Le loro operazioni sono tanto fingolari, e apparentemente si riflesse; l'insetto sa variarle si opportunamente, che ragion vuole che discendiamo a qualche descrizione, e che proviamo di far-

cene qualche idea filosofica.

Veduto abbiamo (2) che la nostra tignuola cerca vestirsi con membrane di foglie. La forma del suo aftuccio è assai fina: si accosta alla cilindrica. ma le estremità sono differentemente figurate. L'anteriore, cioè quella, dove si manifesta il capo della tignuola è rotonda, piegata, e rilevata. La posteriore è composta di tre pezzi triangolari, . che la naturale elasticità tende ad unir nelle punte, le quali possono allontanarsi, talchè lascino uscire il deretano dell'insetto. L'astuccio qualche volta è ornato dalla parte della schiena di dentature, che imitano le alette, o sia pinne de' carpii. La tignuola per lavorare l'aftuccio, s' infinua dentro a una foglia verde, cioè tra le due membrane che la compongono. Ne stacca la polpa, o il parenchima, che serve di cibo alla tignuola. Quindi nel tempo stesso, ch'ella soddisfa al bisogno di mangiare, prepara la stoffa, onde lavorarsi l'abito, e questa stoffa, è composta dalle due membrane. Ciascuna di esse è per la tignuola quello .2

(2) Ivi .

<sup>(1)</sup> Cap. XI. di questa Parte.

che è un pezzo di drappo per un sartore. Come lui essa dà alle differenti pezze dell'abito i contorni, e le proporzioni, ch' esse devono aver separatamente per corrispondere all'uso, a cui sono destinate. L'abito che la tignuola vuole tagliarsi deve essere formato da due pezzi di foglia eguali e simili, riuniti sul dorso, e sotto il ventre. Taglia adunque in ciascuna delle membrane, tra le quali, è posta, una pezza di tal figura e grandezza, che a formar venga la metà dell'abito. La nostra tignuola eseguisce ciò con tanta giustezza e precisione, come se avesse un modello che la dirigesse.

Tagliato l'abito resta a sinirlo. La tignuola ne unisce dapprincipio i pezzi molto rozzamente: non sa, per così dire, che imbastirli: ella vuole, prima di unirli con maggiore esattezza, assicurarsi di loro regolarità, provarli, e farli prendere buona piega sul proprio corpo. Dal voltarsi, e dal mettersi in tutte quelle posizioni, in che avrà d'uopo di mettersi in avvenire, nasce altresì che li allontana tra loro quanto è necessario, e che di piani li rende convessi. Passa indi a cucirli con punti più stretti, e lo sa sì bene, e con tanta aggiustatezza, che appena distinguer si possono i siti dove i due orli sono stati insieme uniti.

Taccio con qualche rincrescimento molt'altre piccole descrizioni, che darebbero gran risalto all'arte maravigliosa dell'abile nostra lavoratrice. Non ho nemmeno detto abbastanza quanto sieno variati i contorni di ciascuna pezza. Lo sono quasi egualmente che quelli delle pezze dei nostri abiti. Ho parlato pochissimo del modo, con cui la tignuola prepara la stossa, la pulisce, l'assottiglia, la scarica di tutto il parenchima, e la rende pieghevole non meno che leggiera. Tutti questi racconti appartengono alla storia particolare delle tignuole, ed io non debbo qui mettere in vista che i tratti più magnifici di questa storia.

La.

La tignuola in fine non contentasi di un semplice astuccio di foglia, giacchè questo probabilmente non sarebbe nè abbastanza molle, nè abbastanza caldo. Lo fodera di pura seta, ed ha l'avvertenza di fare più densa la fodera in que'siti ove la fre-

gagione è più grande.

Dopo di aver data in tal maniera l'ultima mano al suo abito, ella cerca di liberarlo dalle parti della foglia, nelle quali è rimasto incastrato. Per sortire l'intento, meno ha bisogno di destrezza che di forza. Fa uscire la testa dall'astuccio, la spinge avanti, si attacca alla foglia con le gambe anteriori, fa sforzo per andare avanti a linea retta, nel tempo stesso che afferra con le gambe deretane l'interno dell'astuccio ec. La tignuola che si è vestita sotto i nostri occhi, ha tagliato il suo abito nel mezzo di una foglia, ma spesso lo taglia in vicinanza degli orli. Allora non dee far altro che tagliare le membrane da un lato solo, cioè da quello che è opposto alle dentature, giacchè presso l'orlo della foglia le membrane sono unite dalla natura assai meglio che non lo sarebbero col soccorso dell'insetto. Hanno di più la curvatura, che efige la forma dell'aftuccio. Riducesi adunque il lavoro della tignuola a vuotare le dentature, e a staccarne il parenchima, che sarebbe di peso soverchio all'astuccio, o che disseccandosi ne altererebbe la costruzione.

Mente essa trovasi intenta al lavoro, leviamo con le forbicette le dentature, che farà la tignuola? Finirà ella di tagliare le pezze, che formar debbono l'abito? Tagliate le abbiamo dalla parte delle dentature: rimane a tagliarle dal lato opposto; ma notate bene che attaccate più non sono alla foglia che per questo lato: se adunque la tignuola si determina a tagliarle in sal sito, esse non avranno più alcun softegno, si allontaneranno l'una dall'altra, e sarà impossibile alla tignuola di riunirle, e

di dar loro la convenevole piega. Che farà, dico la tignuola in questa malagevole circostanza? Come adopererà ella per riparare al disordine da noi prodotto nel suo lavoro? Come farà a sottrars da una situazione egnalmente nuova che impensata?

Imparato avete dagl'insetti a contar molto su la loro induttria, e già voi vi aspettate che la nostra tignuola sapra rivolgersi, prendere qualche spediente da voi non indovinato, e che rimediera a tutto. Di fatti ella rinuncia improvvisamente al primo proggetto, abbandona l'ordinaria manifattura, cangia metodo, precisamente perche fa d'uopo cangiarlo. In vece di metterfi a tagliar le pezze del suo abito, cerca di riunire con fili di seta le due membrane già separate dalle forbicette, indi le fodera prima di tagliarle. Le membrane dapprincipio trasparentissime si fanno di mano in mano opache, e cangiano di colore. Egli è facile il conoscere che l'opacità, e il cangiamento di tintura dovuti sono alla fodera di seta, che la tignuola ha costume di dare all'astuccio. A proporzione che fodera le membrane, le rende più convesse; ella è intenta a dar loro la figura di un tubo cilindrico, e ora mai lo rappresentano eccellentemente. Più non si tratta che di tagliarle dal lato, ove connesse sono con la foglia. Ma come riuscirà alla tignuola di tagliarne in tal fito? La fodera è propriamente un aftuccio di seta, e la tignuola rinserrandofi nell'astuccio non ha tolta a se stessa qualunque comunicazione con le membrane che lo ricoverano? Penserà ella dunque di difendere la fodera coi denti, per farfi strada? Ma nò; ella ha avuto la precauzione di formarsi da lontano delle aperture di distanza in distanza, ha lasciato quà e là dei vuoti nella tela, fa uscire la testa da queste aperture, e taglia a suo piacimento le membrane, le raccoglie, strettamente le unisce, e finisce col munire tutti i vuoti della fodera. Ec-

Ecco veracemente quanto basta per dare un'idea grandiosa dell' industria della nostra tignuola. Eppure non ho finito di indicare tutto il maraviglioso che da lei offerto ci viene. Vi sovverrete che gli estremi dell'astuccio modellati sono diversissimamente: l'anteriore è rotondo, fatto a orli, e alquanto piegato; il posteriore è formato da tre pezzi triangolari, che la naturale elafticità tiene uniti. Se lasciata avessimo in libertà la tignuola, tagliato avrebbe l'estrenio anteriore dell'astuccio nella parte della foglia la più vicina al picciuolo: il posteriore sarebbe dunque stato tagliato nella parte contraria. Ma la separazione da noi fatta nelle dentature ha prodotto un disordine, che più non concede alla tignuola di seguire il primiero suo piano. Tolto abbiamo alla foglia i contorni, e le proporzioni, su cui diritto aveva di contare, e che debbono determinare il sito, e la forma delle estremità dell'affuccio. Prende ella dunque il rovescio dell' ordinario suo metodo: si determina di tagliare l'estremo anteriore verso la punta della foglia, e il posteriore verso quella che si accosta al picciuolo.

Se la nostra tignuola fosse una semplice macchina, non intenderemmo troppo bene, come variasse al bisogno le sue operazioni. Non ne concludiamo però nulla quì averci di macchinale, e non vogliamo attribuire all' intelligenza ciò che non è che il prodotto di certe sensazioni, e della struttura del corpo. Sostanzialmente la maggior maraviglia, la maraviglia più imbarazzante qui confiste nel cangiamento di manifattura nella tignuola . Quando taglia l'abito presso l'orlo di una foglia non dee tagliar le membrane che da un sol lato. e questo si è quello che coprirà il ventre dell'insetto. Il lato opposto è già tutto modellato dalle mani della natura, e provveduto di tutto ciò, che la tignuola desidera relativamente ai contorni, e S

all'unione deile membrane. La schiena dell'astuccio riterrà dunque le dentature della foglia, ne sarà ornata; e mill'altro resta alla tignuola che di vuotarle esattamente. Se nel tempo che la medefima è intenta a questo lavoro si levino le dentature con un colpo di forbice, si separano le due membrane, che la natura firettamente aveva unite, e l'aria ha un libero accesso dentro la mina. Ma niuna tignuola sa adattarsi all'immediato contatto dell'aria: tutte sembrano vestirsi per mettersene al coperto. La nostra tignuola troppo essendo scoperta, cercherà dunque subito di coprirsi. Tirerà dei fili dall'una all'altra membrana. D'altra parte deve evacuare la materia setacea riprodotta incessantemente dal cibo: ha divorato il parenchima rinchiuso nella dentatura, e tale alimento si è convertito in seta. Il bisogno di filare concorre con l'incommoda sensazione del contatto dell' aria. La tignuola non si determina in forza di riflessioni. ch'ella è assolutamente incapace di fare, nè fi astiene dal tagliar le membrane, perche giudichi che le scapperebbono per mancanza di appoggio. Cotal giudizio supporrebbe cognizioni, confronti, e conclusioni, che sono evidentissimamente superiori alla capacità dell'istinto. Che altri si prenda la pena d'internarsi in questo alcun poco, ed oso presumere che verrà nel mio partito. La tignuola non mettesi adunque a tagliar le membrane, che dopo di averle unite nel sito, in cui erano state separate. Ha foderato di seta quelle membrane, ha tapezzato l'interno della mina, e non doman-davamo, come questa fodera non fosse per lei un ostacolo, quando trattavasi di tagliar le membrane. Notato abbiamo ch'ella lasciava quà e là dei vuoti nella fodera, per farvi passar la testa, ne lasciato abbiam di ammirare questa specie di prudenza. Senza fallo è stata troppo esaltata da un illustre Osservatore (3), come pure le altre maniere di questo ingegnoso insetto; e poco manca che non gli abbia accordata una parte di quella intelligenza, che tanto brilla nelle sue dotte ricerche. I vuoti che sembrano sì avvedutamente lasciati nella fodera sarebbero mai l'effetto semplicissimo di penuria nella seta? La tignuola deve averne perduta molta nell'unir le membrane e nel foderarle: non avrebbesi adunque a far le maraviglie, che la fodera per tutto non fosse continuata; nè lo è in fatti, e ci compiacciamo di farne un onore alla prudenza della tignuola.

Ignoriamo se in questo cangiamento di manisatture l'anteriore estremità dell'assuccio prenda sempre il sito della posteriore, e viceversa: ma tale
rovesciamento null'altro proverebbe, se non che
le dentature fatto abbiano perdere a una estremità
della foglia i contorni, che richiede il lavoro dell'anteriore estremità dell'abito. L'opposta estremità della mina probabilmente somministra condizioni più savorevoli a questa parte di lavoro, ed
è cosa assai naturale, che determinino la tignuola
a collocarvi l'anteriore apertura dell'assuccio ec.

Quantunque la tignuola risparmi la fatica, facendo entrare le dentature nel lavoro dell'abito, spesso però accade, che preferisca di tagliarlo in piena foglia. Se vorremo riflettervi, conosceremo, ch'ella fi adopera, quando gli orli cominciato hanno a disseccarfi. L'ordine delle sue sensazioni efige, che certe circoftanze influiscano nel suo operare. Vuole altresì l'ordine della meccanica de' suoi organi, che certe operazioni, che ci

so-

<sup>(3)</sup> Mr. di REAUMUR. Niun Naturalifia aveva seguito con tanta sagacità, com'egli, il lavoro delle Tignuole, e questa parte della sua grand' Opera è una de' più interessanti rami della Storia uegi Insetti.

sorprendono, ne risultino come da loro immedia-

to principio .

Troppo infissiamo sul taglio dell'abito, il quale si rappresenta come più industrioso di quello che lo sia in fatti. Eppure sostanzialmente non è simil taglio che quello di un tubo presso a poco cilindrico, la cui forma, e le cui dimensioni potrebbono essere meccanicamente determinate dal capo allungato dell'insetto; senza che abbisognasse di ammettere il minimo che d'intelligenza. Vero si è che gli estremi del tubo modellati sono diversamente, ma le parti della foglia, in cui tagliati sono questi estremi, influir debbono più o meno sul lavoro di ciascuno di essi esc.

### CAPITOLO XXXVIII.

Riflessioni intorno all'Industria degli Animali.

On ho fatto che accennar le sorgenti, da cui trar voleva la soluzione di tutti i piccoli problemi, offertici dal lavoro della tignuola delle foglie. Da sorgenti analoghe trarre io potrei la soluzione di tanti altri problemi, che ci presentano quegli animali, la cui industria più ci sorprende. Non vorrei già supporre, che propongafi questi a paro di noi uno scopo nelle diverse loro operazioni: le idee di scopo, di fine, di mezzo sono talmente riflesse, che entrare non possono nella testa di un animale, che aver non saprebbe vere nozioni, e che è ridotto allo stato di pure sensazioni. Ci è tanto naturale il riflettere, perchè ci è tanto naturale il legare le nostre idee con certi segni; e il formarne nozioni d'ogni maniera, talchè senza fatica ci diamo a credere che l'animale rifletta egli pure. Lo facciam dunque agire precisamente per i motivi medefimi, che ci determinerebbero in fimil caso. Dobbiamo noi render ragiogione di qualche maniera di agire molto particolare, in cui crediamo scoprire vedute assai fine ? Supponghiamo ben tosto tali vedute; ci uniamo piccoli ragionamenti impliciti, e il tutto si spiega nel modo il più felice del mondo; ma questo si è, come dissi già altrove, un trasformare senza pensarvi l'animale in Uomo, e un cangiare pure sensazioni in vere nozioni. Se l'animale potesse. senza lasciar d'essere animale, giudicar delle nostre operazioni, è facile il credere che non ci attribuirebbe i motivi che ci determinano. Ci farebbe agire, come agisce egli stesso; ci trasformerebbe in puri animali (1).

Non

Si è offervato, che i Topi campettri ammallano più o meno provvisioni, a misura che più o meno spazioso è il sorterraneo, ove han preso ricovero. Non proporzionano adun-que le loro provvisioni ai proprii bisogni, ma unicamento alla capacità del luogo. Queste provvisioni fanno delle impressioni aggradevoli su i loro sensi: e quindi essi ne accumulano tante, quante lor ne permettono il luogo e la sta-gione. (Cap. XXX. Not. 2.)

Ammiriamo il discernimenzo della Passera, che astiensi dal fare un berettino o copercnio al suo nido, allorche lo

<sup>(1)</sup> Noi siam soliti ammassare provvisioni per l'inverno : veggiam, che diversi Animali fanno lo stesso; e ne concludiamo subito, che questi piccoli Animali prevedono, come noi, che verrà un tempo, in cui queste provvisioni loro diverran necessarie; ma un Animale, che non ha mai veduto inverno, potrebb' egli averne preveduta la venuta nel bel mezzo dell'estate? Se dunque esso ha raccolto con molta attività grani di varie spezie, ciò non è punto perchè voglia cautelarsi contro uno spiacevole avvenire, che non conosce punto, nè può conoscere; ma unicamente perchè ama tali grani, e gusta un certo piacere a vettureggiarli, ad ammasfarli nel suo ritiro, ad ivi stivarli: e tutto ciò deriva effenzialmente dalla sua costituzione, che vion determinata ella medefima dalla fituazione, che deve occupare nel fistema dell'animalità. Così all'approssimarsi dell'inverno l'Animale si trova ben provveduto senza aver pensato nè potuto pensare un solo istante a farsi delle provvisioni.

Non vorrei dunque, che dallo scopo che noi scopriamo nel lavoro di un industrioso animale, noi prendessimo le mosse, per render ragione di

un

stabilisce sotto un tetto, o qualch'altro coverto: (Cap.XXVIII. Not. 6.) ma se vi si sacesse ben attenzione, riconoscerebbesi certamente, che se la Passera si regola così in questo caso, ciò non è punto, perchè giudichi, che la sua calotta sosse per essere in allora superstua; un tal giudizio supporrebbe evidentemente una rislessione, di cui essa è assolutamente incapace; ma probabilmente l'uccello non risparmia il dispendio del berettino, se non perchè manca il luogo per costruirvelo; è verisimile, che se ne trovi impedito dal tetto o altro coverto.

Parimenti ammiriamo la cura, che le femmine di varit Animali piglianfi della loro prole, la maniera con cui l' allevano, il coraggio, con cui la difendono ec. (Part. XI. Cap. VI. VII., e le Note.) Commovesi la nostra sensibilità alla vista di quetti fatti, e ci compiacciamo di opporre la Rondinella o la Talpa alle Madri barbare della nostra specie: ma non pensiamo, che.l' attaccamento delle Femmine degli Animali per i loro figliuoletti ha tutt' alrra origine che quella, la quale troppo gratuitamente da noi vien loro attribuita: tutto è stato quaggiù disposto in maniera che i figliuoletti siano per le loro Madri sempre seconde sorgenti di piacevoli sensazioni, o di utilità dirette. (Ved. Part. XI. Cap. VIII.)

finalmente ci sentiamo commossi alla vista di un' Animale, che va replicatamente lambendo la mano, che lo ha grattato ovvero accarezzato, e non sappiam astenerci dal ravvisare la sua azione come un contrasegno della di lui riconoscenza, quando potrebb' essere non altro, che una conseguenza tutta naturale del piacere, che l' Animale prova a

leccare, o dell'abitudine, che ne ha contratta.

E quant' altre azioni di Animali vi hanno, che ci piace abbellire coi colori della riflessione, o con que' del sentimento, e che pure non partecipano nè dell' una nè dell' altro! Ma per non abbagliarvisi mai, bisogna aver la mente dotata di più di Psicologia di quello l'abbia il volgo degli Spertatori. In una parola ogni spiegazione, che supporra qualche moralità nell' Animale, sarà a calci colla buona Filososia; perchè la moralità suppone essenzialmente delle nozioni, o delle idee ristesse, ed è ben provato che l'Animale non può formare tali idee;

un tal lavoro. Io non direi, il ragno tende una tela per prender le mosche, ma si bene, il ragno prende le mosche, perche tende una tela, e tende una tela, perchè ha bisogno di filare. Lo scopo non è meno certo, meno evidente: solamente non è l'animale che se l'abbia proposta, ma l'Autore dell'animale. Da questo modo filosofico di ragionare, che ci perderebbe la naturala Teologia? Anzi non guadagnerebbe ella per l'opposito nell'esattezza, e nella precisione? Ragioniam dunque intorno alle operazioni degli animali, come intorno alla loro struttura. La medesima Sapienza che ha creati e disposti con tanto artifizio i differenti loro organi, che gli ha fatti concorrere a un scopo determinato, ha fatto altresì concorrere a un scopo le diverse operazioni, che sono i naturali risultati dell'economia dell'animale. Diretto è verso il suo fine da una mano invisibile, eseguisce con precisione, e al primo colpo quelle opere che noi ammiriamo; sembra agire come se ragionasse, voltarsi a proposito, cangiare di manifattura al bisogno, e in tutto ciò ei non sa che ubbidire alle occulte molle che lo determinano; non è che un cieco stromento, che giudicar non saprebbe della propria azione, ma che è messo in opera da quella Adorabile Intelligenza, che ha delineato ad ogni insetto il suo piccolo cerchio, come ha delineata ad ogni pianeta la sua orbita. Allorchè vedo adunque un insetto lavorare un nido, un bozzolo, o un affuccio, penetrato sono da alto rispetto, perchè sembrami di esser presente a uno spettacolo, in cui il Supremo Artefice è nascosto dietro la tela.

Quegli animali che hanno maggior numero di sensi, hanno altresì inaggior numero di sensazioni, e di sensazioni diverse: e ficcome le distinguono, così le paragonano secondo la loro maniera. Quindi nascono de'giudizii che sembrano es-

sere

sere partecipi di riflessione, e che non sono però che semplici risultati del paragone di certe idee

puramente sensibili,

Mi rimangono ancora alcuni tratti sorprendenti intorno all' industria degli animali. Non istimo il dover prevenire di nuovo il Lettore contro le seduzioni cagionate dalla sorpresa, e dall'ammirazione, giacchè parlato ne ho abbastanza perchè non possa sì facilmente ingannarsi (2). L'ho disposto convenevolmente a poter tradurre in linguaggio filosofico le espressioni poco esatte che sfuggite mi sono, o che potrebbero sfuggirmi in avvenire. Egli è concesso l'allontanarsi alcun poco dal rigor filosofico, e l'accordar qualche cosa all'interesse del racconto, allora che si ha avuto tutta la cura di fissare il senso delle parole, e di dare in mano, per così dire, la chiave del discorso.

#### CAPITOLO XXXIX.

L'Ape che fabbrica un nido con una spezie di Glutine,

Ello scorrere rapidamente le varie maniere di operare negl'insetti, relative al modo, onde alloggiano le uova, ho fatto parola di un nido maraviglioso, che un'ape solitaria lavora con pezzetti di foglie (1). Diffi che è composto di una serie di cellette simili a'ditali, ed inserite le une dentro le altre, come i ditali lo sono nelle botteghe. Ho accennato l'arte prodigiosa, che risplende nella costruzione di questo nido, in cui ogni celletta è formata di più frammenti di foglie, tagliati, rotolati, e uniti con pari precisione che pro-

(r) Part. XI. Cap. V.

<sup>(2)</sup> Consultins i Cap. XIX., XXVII., XXX, della Parte XI., ed il Cap. XXXIV. di questa Parte.

DELLA NATURA.

proprietà, è capaci come un vaso ben chiuso, di contenere un liquore senza che si spanda giammai. Ho satto di più osservare, che l'unione delle cellette sì regolarmente, e sì artifiziosamente tagliate è coperta da un generale invoglio della stessa materia, che compone le cellette, e che imita la

forma di un astuccio.

Il nido, di che ho dato un'idea, giace sotterra, L'ape vi forma una cavità proporzionata alla grandezza dell'astuccio. Fa mestiere altresì il cercare sotterra il nido di un'altra ape solitaria, la quale per l'industria non la cede a quella che taglia le foglie, e che lavora a un dipresso sul medesimo modello. Il suo nido e pure composto di molte cellette a foggia di ditali inseriti abilmente gli uni negli altri:ma che vestite non sono da un generale invoglio. Ogni celletta trovasi composta di due o tre membrane insieme adattate, e di finezza inesprimibile. Microscopicamente esaminate non ci fanno sospettar punto, che sieno state prese sopra le piante, Direbbonsi puramente setacee, e di seta bianchissima. Ma le api non filano, e però quale sarà la materia di membrane sì fine, si lustrate, sì bianche? Attentamente osservando la cavità, in cui il nido è rinchiuso, trovasi vestita da uno strato leggiero di materia lustrata del tutto simile a quella delle cellette, e che paragonar si potrebbe all'umore viscoso, onde è spalmata la via, dove strascinansi le lumache. Sicuramente l'ape nostra è a dovizia provveduta di questa specie di glutine, che mette in opera con tanta industria, ma ficcome lavora sotterra, e in una profonda oscurità, non si è ancor potuta sorprendere nel lavoro. Malgrado l'estrema finezza delle membrane le cellette hanno sufficiente consistenza, e maneggiar le possiamo senza alterarne la forma. La pasta che rinserrano sostiene le pareti, e loro toglie di cedere. Cotal pasta è una specie di cera mediocremente stemiRemperata, e che talvolta non lo è in modo alcuno. Il fondo di ciascuna celletta contiene un uovo. Dopo esser nato trovafi il verme nel mezzo di abbondante copia di nutrimento, lo consuma con una specie d'intelligenza, e sembra regolarfi, come s'ei volesse conservare alle pareti della sua casa un convenevole appoggio: non iscava la pasta in tutti i versi, ma solo perpendicolarmente dal basso all'alto: quindi si lavora un piccol tubo, che risiede nesl'asse, o nel centro. A proporzione che cresce, allarga il tubo, e lo dilata in lunghezza e in larghezza: giunge sinalmente alle pareti, e allora ha già consunta tutta la pasta, nè più dee crescere.

#### CAPITOLO XL.

# L' Ape Tappezziera . .

Molte api solitarie si restringono a forar la terra: vi formano cavità cilindriche, e ne puliscono le pareti. Vi mettono un uovo, e vi

accumulano quantità sufficiente di cibo.

V'ha un'altra specie di mosche, che fora la terra, e che è dotata d'industria più singolare. Questa non si contenta come le altre di una cavità del tutto nuda. Visitando l'interno della casa, cubito che è stata costrutta, siamo con piacere sorpresi nel vederla ornata di una tappezzeria del più bel raso cremesino adattata su le pareti, come le nostre tappezzerie lo sono su i muri de nostri appartamenti, e con maggiore proprietà eziandio. Non solamente l'ape tappezza in tal modo al didentro la casa, ma spiega altresì attorno all'ingresso simili tappezzerie a due o tre linee di distanza. Osservato abbiamo moltissimi bruchi, che tappezzano di seta interiormente il lor bozzolo,

DEELA NATURA: 289

o il loro astuccio: (1) la nostra ape è il solo in setto conosciuto, che a parlar propriamente tappezzi il suo nido, come noi tappezziamo le nostre camere. Quindi a dritta ragione cotal mosca industriosa ha ricevuto il nome di tappezziera.

Veggo la vostra impazienza nel sapere in qual luogo ella si provegga di sì ricca tappezzeria. Vedete que' fiori di papavero salvatico novellamente aperti: notate che sono stati quà e là internamente tagliati. Paragonateli con la tappezzeria, il cui tessuto cercate di conoscere: non potete sbagliare. Cotal tappezzeria non è altro che molti frammenti di fiori di papavero salvatico; ed ecco l'occulta origine delle tagliature che osservate su i papaveri, che sono in vicinanza del nido. La vostra curiosità non è però soddisfatta, ma bramate che seguiamo alcun poco il lavoro dell'industriosa vos stra tappezziera.

Il foro ch'ella scava perpendicolarmente in terra ha all'incirca tre pollici di profondità. E' perfettamente ciliadrico fino alla profondità di sette in otto linee. Quivi comincia a dilatarsi, e lo fa sempre più. L'ape, finito che abbia di dargli le dovute proporzioni, si adopera per tappezzarlo.

Con questa intenzione va a tagliare assai destramente sopra i fiori del papavero alcuni pezzi di petali (2) di figura ovale, che afferra con le gambe, e che trasporta nel foro. Cotali pezzetti di tappezzaria vi giungono molto malconci, ma l'ape tappezziera sa stenderli, spiegarli, e applicarli alle pareti con un'arte che sorprende.

Vi applica per lo meno due strati di petali; e però stende due tappezzerie l'una sopra l'altra. Se ella se ne provvede piuttosto su i fiori di pa-

T. III. T pa-

(2) Quetto è il nome, che i Botanici danno alle foglie de fori.

<sup>(1)</sup> Cap. IV., e seguenti di quetta Parte.

pavero, che su quelli di molte altre piante; ciò nasce perchè i fiori del papavero riuniscono in grado più eminente tutte le qualità che efige l'uso, a cui li destina la mosca.

Quando i pezzi tagliati, e trasportati dall' ape sono troppo grandi pel fito che debbono occupare, ne leva via tutto il superfluo, e trasporta i ritagli

fuor della casa.

Stesa essendo la tappezzeria, l'ape riempie il nido di pastiglia fino all'altezza di sette in otto linee. Ciò basta pel cibo del verme. La tappezzeria è stata fatta per prevenire il miscuglio de'

grani di terra con la pastiglia.

Senza fallo voi vi aspettate, che la prudente mosca non ometterà di chiudere esattamente l'apertura del nido, per impedirne l'ingresso agli insetti golofi della pastiglia. Lo sa in effetto, nè più conoscere voi potete per alcun modo su la superficie del terreno il fito, ove sta il nido da voi contemplato, tanto l'ape ha saputo turarlo perfettamente. Quella pietra bianchiccia e piccola era sull'orlo del foro, o assai vicino: non ha cangiato di luogo, e però ci indica il fito, sotto il quale sta il nido che cerchiamo. Sembra adunque che non ci rimanga a levare che un strato leggiero di terra, per mettere allo scoperto l'ingresso del foro, che è stato sì ben turato. Nulla di più facile, e di meno dubbioso. Quale si è la vostra sorpresa! Levato già avete più di due pollici di terra, nè trovate il minimo segnale di foro, nè di tappezzeria. Che vuol dir questo? Che è divenuto di questo nido sì artifiziosamente costrutto, con tanta proprietà tappezzato, che aveva più di tre pollici di profondità? Non sono che poche ore da che voi ne ammiravate l'ingegnosa disposizione, e presentemente tutto è sparito a segno che non ne scoprite la più piccola traccia. Quale si è dunque quefto mistero? Eccolo,

DELLA NATURA: 291

Allorchè l'ape ha fatto le uova, e che ha finito di accumular la passiglia, distacca la tappezzeria, la ripiega su la passiglia, la inviluppa a un dipresso come noi ripieghiamo su lui medesimo un cartoccio di carta a metà pieno. L'uovo, e la passiglia si trovano adunque rinserrati in un sacchetto di siori. La mosca non dee sar altro che munire di terra tutto lo spazio vuoto, che è sopra il sacco, la qual cosa eseguisce con maravigliosa attività, e tanto esattamente, che non si conosce più il sito dove era il nido.

#### CAPITOLO XLL

# La Vespa Muratrice .

Non dee confondersi questa mosca con l'ape muratrice di che ho parlato (1). Il lavoro di queste due mosche dissersice in ragione della loro figura. La vespa di che voglio favellarvi, ha ricevuto il sopranome d'ichneumone dalla somiglianza che ha con le mosche ichneumoni, che depongono le uova nel corpo degl'insetti viventi (2). Vive solitaria, e quantunque le sue operazioni sieno affatto differenti da quelle delle vespe repubblicane (3), sono però egualmente industriose. Non dispiacerà al leggitore che qui ne parli alcun poca alla stesa.

La nostra vespa ichneumone scava nella dura sabbia un foro profondo due pollici in circa. La sua fatica non è ristretta a scavare il foro, a farlo cilindrico, a pulirne le pareti, a trasportar fuori la sabbia che va cavando; ma forma con questa sabbia medesima un tubo, che ha per base l'aper-

tura tura

<sup>(1)</sup> Part. XI. Cap. V.

<sup>(2)</sup> Ivi .

<sup>(3)</sup> Part. XI. Cap. XXIII.

tura del foro, e che alzafi al di sopra a un'altezza quafi eguale alla profondità del medefimo. Il tubo sembra essere un lavoro importante, e che durar debba molto. E' fatto con arte, e somiglia a certe manifatture a filagrana, o di rabeschi.

La vespa lavora dentro una sabbia durissima, e che l'unghia potrebbe rompere appena. Quantunque armata sia di buonissimi denti, pure non si serve di loro per forare la sabbia, e staccarne i grani come a viva forza. Ha un mezzo facilissimo e semplicissimo per venirne a capo. Sa rammollirla, ridurla a una specie di polta, che maneggiasi com'ella vuole. Vi sparge un liquor penetrante di che è fornita.

Impasta co' denti, e con le gambe anteriori le molecole che ha rammollite e staccate. Ne compone una pallottola allungata. Mette la prima pallottola su l'orlo del foro, che ha cominciato a scavare, e gitta in tal modo le prime fondamenta del tubo, che si propone di alzare. Sarà tutto composto di simili pallottole disposte circolarmente le une a fianco delle altre, e le une sopra le altre. Mettendo a luogo nuove pallottole la vespa,

le stende alcun poco coi denti, e con le gambe. Ella interrompe frequentemente il lavoro, senza fallo, perche il liquido stemperatore si esaurisce con molta prontezza: abbandona la sua bottega, involasi, e ritorna all' opera dopo qualche momento. Intanto è stata a provvedersi di novello

liquore.

L'opera cresce prestissimo, e assai più presto che non crederemmo. In poche ore ha scavato un foro di due in tre pollici di profondità, e fabbricatovi sopra un tubo all'incirca egualmente alto.

Successivamente ella costruisce molti di questi nidi, che hanno tutti la stessa forma essenziale,

e lo stesso fine.

Il tubo dopo di essersi alzato perpendicolarmente

DELLA NATURA.

te sopra del foro si incurva un poco, e sempre più va incurvandosi, conservando sempre la sua

forma cilindrica.

La mosca non proporziona costantemente l'elevazione del tubo alla profondità del foro: sovente l'elevatezza di quello è minore della profondità di questo. Ciò non nasce già da difetto di pallottole, giacchè non lascia d'impastarne delle nuove, ma in vece di metterle a luogo, le gitta fuori del tubo.

Facilmente indovinate, che il foro perpendicolarmente scavato dalla vespa muratrice nel massiccio della sabbia, sia un nido destinato a ricevere un uovo: ma non indovinate l'uso del piecolo edifizio a filagrana lavoratovi sopra, e che suppone maggior fatica ed industria, che la sem-

plice operazione di scavare.

Il seguito delle manifatture della nostra laboriosa Operatrice v'insegnerà, che il tubo sì artifiziosamente fabbricato è un lavoro provvisionale, che non deve suffiftere. Le pallottole componenti sono riguardo alla mosca ciò che sarebbe un unione di materiali, o di pietre molli per un muratore. La nostra muratrice le ha disposte in tal guisa per averle in sua balía. Se ne serve per riturare, o colmare il foro, dopo di avervi deposto l'uovo. Demolisce adunque il piccolo edifizio, e poco do po non ne resta vestigio alcuno.

Questa specie di piccola torre ha pure un uso diverso e importante: ella previene le intraprese delle ichneumoni. Sappiamo che queste mosche vanno del continuo dattorno ai nidi degl' insetti per deporvi le uova : la piccola torre rende loro più difficile l'accesso al nido della muratrice, e però esse non osano d'impegnarsi in uno firetto

si lungo, e si oscuro.

Un verme deve nascere dall'uovo partorito dal la vespa muratrice nel fondo del foro. Ma la nice  $\mathbf{T}$ 

tha è ben murata, e il verme non potrebbe nè ricevere, nè andare in cerca di cibo . La mosca glielo ha preparato, ed è riposto nel sondo del foro. La mosca ha riserbato uno spazio di sette in otto linee da lei non murato, e lo ha riempiuto di alimento. Chi ignorasse la storia degl'insetti non immaginerebbe la natura di questi alimenti, e il Naturalista che la sa, non lascia di ammirarla. Aprendo il nido cautamente, vedrassi che la parte non murata è stata riempiuta di vermetti viventi di color verde, e senza gambe, destramente disposti gli uni sopra degli altri, e contornati a foggia di cerchio. I vermetti riempiono tutta la capacità della piccola caverna, e in ciascun nido se ne contano dieci in dodici ordinariamente. Questa si è precisamente la quantità di necessaria provvisione per l'accrescimento del figliuoletto della vespe. Subito ch'egli è nato assalisce il verme più vicino a lui, gli fora il ventre, e lo succia con tutto suo comodo. Indi passa a quello che giaceva immediatamente al di sopra, e dopo di aver finita la preparata provvisione, più non dee crescere, ed è in procinto di trasformarfi. Il più abile provveditore di viveri non sarebbe meglio della nostra vespa muratrice. Ella è fiata addottrinata da quello, che sa provvedere ai bisogni di tutte le creature. La vespa conosce i vermi necessarii per lo sostentamento di sua famiglia. Ne va in traccia, dolcemente li prende, e li trasporta al suo nido senza offenderli. Quelli che vi rinserra sono tutti della medefima specie, e tutti giunti all'età, in cui più non crescono. Se ella li rinserrasse più giovani, morirebbero di fame nella cavernetta, indi fi corromperebbono, e perir farebbono il figliuoletto della vespa. Questa adunque non isceglie tra i vermi della stessa specie che quelli, i quali giunti sono all'età, in cui possono sostenere un digiuno lunDELLA NATURA. 295

ghissimo. Tutti però non hanno la stessa grandezza. Quando la vespa provvede il figlio di vermi più grandi, gliene dà di meno, e gliene dà più, se questi sono più piccoli. Direbbesi che sa compensare la grandezza col numero, e reciprocamente (4).

# CAPITOLO XLII.

#### Il Formicaleone .

Non v'ha insetto più celebre di questo per la sua industria. Il suo nome risveglia nel nostro spirito l'idea d'ingegnossimme operazioni intorno alle quali non si lascia d'intertenere que'giovani, in cui desideriamo d'inspirare qualche ammirazione per le maraviglie della natura. Cono-

(4) Abbiam già veduta una Vespa ichneumona, che rinchiude nel suo nido tutta la provvisione di cibo, di cui il suo figliuoletto avrà bisogno per tutta la di lui vita; ma v'è una Vespa della ttella famiglia, che non pratica il medesimo contegno, e che nutre il suo parto a più periodi. Dopo aver potto nel suo nido un Bruco vivo, lo chiude accuratamente, ed a capo di alcuni giorni, allorche il Bruco è già stato consumato, apre il nido, vi rinchiude un altro Bruco vivo, ritorna a serrarlo, ed in tal guisa prosegue a provvedere la sua cara prole.

Alla numerosssssima dasse delle Vespe-Ichneumone appartengono quelle Mosche guerriere, che vendicano i loro simili dagl' insulti de' Ragni. Esse piombano arditamente su la loro tela, gli afferrano nella parte superiore del corpogli forano col loro pungiglione, gl' intormentiscono, gli strappano dalla loro rete, e gli trasportano nel proprio nido, ove gl' imprigionano per servir di pastura alla loro

famiglia.

Altre Vespe-Ichneumone non paventano di confidare la loro prole ai Ragni. Esse depositano le proprie uova sul corpo de' Ragni stessi, e'il Verme, che ne schiude, vive a spese del formidabile Insetto, da cui pertanto nulla ha che

temere.

bod CONTEMPLAZIONE

sco un Naturalista, che non avendo ancora diciassette anni cominciò dal dissidare di queste ingegnose operazioni, nè su tranquillo sinche non le ebbe avverate: le avverò, le ammirò, ne scoprì delle nuove, e divenne ben tosto il discepolo e l'amico del Plinio della Francia (1). Abbozzando nelle sue opere le scoperte di sì grand' Uomo egli ha sparso alcuni nori su la sua tomba, deboli espressioni del suo cordoglio, e di una memoria che gli sarà sempre cara.

Ognuno sa che il formicaleone si scava nella secca arena, o in una terra spolverizzata una fossa a modo di tramoggia, o d'imbuto, nel fondo del quale sta egli in aguato. Siccome non cammina che a ritroso, non può inseguire la preda: le tende adunque un'insidia, e principalmente sonda le sue speranze su la formica. Gli sarebbe più convenuto il nome di formica-volpe, se questo no-

me sembrato non fosse troppo lungo.

Per lo più rimane nascosto sotto la sabbia. O che riposi nel fondo dell' imbuto, o che cangi luogo, egli non mostra mai che l'estremità della testa. Questa è quadrata, piatta, e armata di due cornetti mobili a foggia di uncini, o di tanaglie finissime, la cui singolare struttura fa maravigliare l'Osservatore, e gli sa vedere sino a qual se-

<sup>(1)</sup> Mr. de REAUMUR, morto nel 1757., con cui l'Autore carteggiato aveva per lo spazio di diecinove anni e più. Egli comunicava minutamente a quell'eccellente Naturalifa tutto ciò che scopriva, e le amichevoli risposte, che ne riceveva, l'eccitavano semprepiù a proseguire le sue indagini. Ha publicato nel 1779. la serie delle Osservazioni, che avea fatte sopra gl'Insetti sin dalla primiera sua gioventù, e di cui aveva già publicata una porzione nel 1745. La maggior parte delle sue ricerche erano rimaste molto imperfette; ma alcuni Naturalisti più abili, e più fortunati hanno fatto poscia in questo genere molto più, ch' ci non avrebbe potuto sare.

gno portentosa sia la Natura nelle più piccole sue produzioni. La notomia del formicaleone non è l'attuale nostro oggetto, e voi siete meno curioso di sapere come sia fatto, che ciò che faccia. Sapete in generale che la sua figura s'accosta a quella della scolopendra, e che il suo corpo sostentato da sei gambuccie, e terminato in punta è composto di una serie d'anelli puramente membranosi. Questo è ciò che v' importa sapere rigualdo alla sua struttura: una descrizione ulteriore a voi

sarebbe superflua.

Il formicaleone per iscavare l'imbuto comincia dal descrivere nella sabbia un solco circolare, il giro del quale determinerà l'apertura dell'imbuto. Vaha sempre un certo rapporto tra l'apertura, e le profondità dell' imbuto : questa è ordinariamente di nove linee, quando quella è di dodici. In generale la grandezza degl' imbuti varia di molto: i maggiori hanno all'incirca due o tre pollici di apertura, i più piccoli due o tre linee. Non è regola costante che i più grandi formicaleoni scavino fosse più grandi, giacche sovente un formicaleone di mediocre grandezza alberga dentro a grandissima fossa, e un grandissimo formicaleone dentro a una fossa di mezzana grandezza. Ciò dipende da circostanze particolari, cui sarebbe inutile di accennare.

Il formicaleone dopo di aver determinata l'apertura dell'imbuto, o formato il primo solco circolare, ne forma un secondo concentrico al primo. Voi comprendete già che il suo lavoro ha per iscopo di levare tutta la sabbia rinserrata nel circuito del primo solco. Immaginate adunque un cono di sabbia, che abbia il diametro eguale a quello del circuito, e che abbia l'altezza eguale alla profondità, che riscontrar debbesi nell'imbuto; cotal cono di sabbia si è quello, che trattasi di tor via.

L'insetto ottiene l'intento con la testa, come

se adoperasse una pala. Veduto avete, ch'ella è quadrata e piatta, e però la sua forma corrisponde benissimo a tal funzione. Servesi d'una delle gambe anteriori per caricarla di sabbia, e quando ne è piena, egli la lancia precipitosamente fuor del circuito. Tutto questo lavoro viene eseguito con una destrezza, e prontezza sorprendente. Un Giardiniere non opera così presto, e così bene con la sua vanga, e col suo piede, come il formicaleone con la sua testa, e con la sua gamba.

Quasi non ho bisogno di dirvi, che il seguito delle operazioni del nostro insetto non è che la ripetizione di quella da me abbozzata. Ei non farà che solchi novelli, sempre concentrici ai primi. Il diametro del circuito farassi gradatamente minore, e il formicaleone discenderà sempre più

nella sabbia.

Ma è necessario che vi faccia riflettere, che egli non carica mai la testa, suorchè della sabbia rinchiusa nel circuito del solco, che scava attualmente. Gli sarebbe per altro egualmente facile il caricarla della sabbia, che è fuori del circuito, giacche la gamba che risguarda questo lato del solco, è capace delle stesse funzioni che la gamba corrispondente. Non lo vedete prendere abbaglio. Pare che sappia, che per giungere a scavare il suo imbuto non gli è necessario che di levare la sabbia compresa nell'area, o nel circuito del solco. La sola gamba adunque, che riguarda l'area, è in azione, l'altra riposa, e questa lavorerà altresì, quando quella sara faticata. Vedesi allora che il formicaleone rivoltasi da un canto all'altro, o attraversa l'area in linea retta, e comincia un nuovo solco in senso contrario. Per questo cangiamento di sito, la gamba che era dapprincipio nell'esterno dell'area, posta rimane verso l'interno, e trovasi già pronta a lavorare.

Spesso accade, che scavando la sua tramoggia

142

incontri il formicaleone de' grani assai grossi di areana, o de' piccoli grumi di terra secca: egli non vuole lasciarli nella tramoggia, poichè servirebbero di scala ai piccoli insetti che tentassero di uscirne. Ne carica dunque la testa, e con subito movimento, e ben misurato li caccia suori del cavo.

Se in vece di questi corpi leggieri egli si abbatte in piccole pietre, che per la loro gravità non può lanciar suori con la testa, sa sbarazzarsene con nuovo e singolarissimo mezzo. Esce dalla terra, e fassi vedere interamente allo scoperto. Poi va a ritroso sinchè con la punta del deretano toccato abbia la pietra. Ei sembra allora tastarla: prova a spingerla, e ad alzarla. Raddoppia i suoi sforzi, giunge a caricarla su la schiena, mantiene abilmente l'equilibrio mediante i pronti e alternativi movimenti delle sue anella, guadagna col peso su le spalle il piede del pendio, vi si arrampica, porta la pietra a qualche distanza dal soro, ritorna all'incavo, e lo compie.

Pure qualche volta accade, che non ostante quessa abilità, la pietra gli scappi quando è sul punto di giugnere in cima al pendio. Non si sgomenta, discende, va a cercare la pietra, la carica di nuovo sul dorso, incamminasi sul pendio, lo supera, si scarica del peso, e ritorna al lavoro.

La sua pazienza è quasi inesauribile: è stato veduto ripetere sei in sette volte di seguito le medesime operazioni, per essergli altrettante volte scappato il peso. Egli offriva agli occhi dello spettatore sorpreso, e quasi intenerito, un'immagine na-

turalissima dello sfortunato Sisifo.

Finalmente il formicaleone gode del frutto di sue fatiche: egli ha tesa la rete, ed eccolo già in agguato. Nascosto e immobile nel fondo della fossa, da accorto e paziente cacciatore aspetta la preda, che non saprebbe inseguire, e se alcuna formica s'imbatte a scorrere attorno al precipizio, ella

ella è cosa facilissima che vi precipiti dentro. Le sponde ne sono scoscese, e facilmente rovinano. Seco tirano l'imprudente formica, e allora è che il formicaleone prestamente l'afferra con le corna. la scuote per istordirla, la tragge sotto l'arena. e la succia con tutto il comodo. Poscia rigetta il cadavero, che altro non è più che un'arida, e vuota pelle, ripara il disordine sopravvenuto alla fossa, e ritorna all' imboscata.

Non ha sempre la fortuna di afferrare la preda nell' atto, che dà nell' agguato. Sovente ella fi sottrae alle omicide sue tanagliuzze, e fa ogni sforzo per impossessarfi della sommità dell' imbuto. Il formicaleone allora fa giuocare la testa, lancia su la preda una tempesta di arena, che precipita di nuovo la preda nel più basso della fossa.

Fatta ho menzione di un ragno (2) sì affezionato all'uova sue, che seco le porta ovunque ei vada. Le rinchiude in un sacchetto di seta, che lega al deretano, il qual sacchetto si prenderebbe per la pancia del ragno. E' ferocissimo, agilissimo, corre rapidamente, nè mai abbandona le uova. Un ragno di questa fatta essendo stato gittato nella fossa di un formicaleone, questo afferrò subito il sacchetto delle uova, e cercò di strascinarlo sotto l'arena. Il ragno vi fi lasciava strascinare con lui, ma la seta che tenevalo incollato al deretano fi ruppe, e se ne trovò separato. Si rivolse all'improvviso, afferrò il sacco con le tanaglie, e fece ogni sforzo per istrapparlo al formicaleone. Ma in vano, giacche questo strascino il sacco sempre più addentro all' arena, e il ragno anzi che abbandonarlo fi lasciò sotterrar tutto vivo. Fu egli subito dissotterrato, e si trovò pieno di vita, giacche non era stato offeso dal formicaleone; pure quantunque fosse toccato più vol-

<sup>(2)</sup> Part. XI., Cap. V.

DELLA NATURA.

te con uno stecchetto, ei non fuggiva: quel ragno sì agile, sì salvatico, sì feroce sembrava che abbandonar non volesse quel luogo, dove perdette

ciò ch' egli avea di più caro,

Il formicaleone toccato avendo il necessario incremento, lascia il mestiere di cacciatore, che per lui è divenuto inutile, non tende più insidie; e dopo di essersi qualche tempo aggirato alla superncie della terra, vi si profonda, e vi si lavora un bozzoletto rotondo, che veste internamente di un invoglio di raso del più bel grigio di perla, in cui trasformasi in una di quelle mosche chiamate damigelle.

E' stata scoperta una nuova specie di formicaleone, molto raro nelle nostre contrade, e alquanto più grande della specie comune (3). I suoi andamenti sono particolari. Marcia all' innanzi assai agilmente, e questa probabilmente si è la ragione, per cui sembra che non gli sia stato concesso il farsi l'imbuto. Si contenta di nascondersi a fior di terra, e d'impadronirsi degl'insetti al varco. Verifimilmente sa anche loro correr dietro, quando bisogna.

Le ingegnose maniere che reso hanno celebre il formicaleone non sono però tutte sue. Oggigiorno conosciamo un insetto differentissimo, che abita, come il formicaleone, una terra mobile e spolverizzata, che vi fi lavora una fossa a imbuto, e che lancia la sabbia su la preda, che tenta di uscirne. Cotesto insetto è un verme bianchiçchio, molle, e senza gambe, che ha ricevuto il nome di vermeleone, per la somiglianza che ha

<sup>(3)</sup> Questa nuova specie di Formicaleone, che l' Autore scoperse altravolta ne' contorni di Ginevra oltre la grandezza, disferisce dalla specie comune per altri caratteri, che altrove egli ha minutamente descritti. Questa nuova specie gli è sembrata rara, e non ne ha mai veduto, che un piccolissimo numero d' Individui.

col formicaleone. Il suo imbuto è più profondo a proporzione dell'apertura che quello del formicaleone. Il vermeleone per iscavare questa profonda fossa ricorre a un modo semplicissimo. Non comincia già come il formicaleone, dallo scavare un solco circolare, che ne determini l'apertura: non è tanto geometra; ma si contenta di gittare la sabbia obbliquamente da tutti i lati. A proporzione che sa questo cavo, s'interna di più, e segue a scavare, e a gittar suori in tal guisa, sinchè dato abbia alla sossa la profondità ch'egli vuole (4).

CAP.

(4) Mr. de REAUMUR è il primo, che ci abbia data nel \$753. una buona Storia del Vermeleone. Era però conosciuto sin dal principio del secolo; ma ciò che sapeasene non era nè abbastanza preciso, nè abbastanza circostanziato. Il Vermeleone rassomiglia molto a que' Vermi, della carne, che noti sono a chiunque; anzi ne ha pure i caratteri più essenziali. La sua parte interna è molto assilata, e la posteriore è grossa e rotonda. La sua testa di forma variabile è armata di due uncinetti squamosi, e la sua parte deretana tiene due stigmate, alle quali vanno a metter capo due trachee maestre, che si scoprono attraverso la pelle. Ma il Vermeleone non si trasforma in pallottola allungata, come il Verme della carne . ( Ved. Part. IX. Cap. VI. ) Si disfà della sua pelle, come tant' altr' Insetti, e si mostra sotto la forma di ninfa, che diviene ben totto una Mosca a due ali molto fimile a certi Vermi, che mangiano i Bacherozzoli, e che sono dello stesso genere, che il Vermeleone .

Quando il nostro Cacciatore ha terminato di scavare il suo imbuto, ponesi in agguato molto vicino al fondo. Allora la sua parte anteriore è tesa orizzontalmente in linea retta dall' una all' altra parete: a prima vista prenderebbesi per un suscellino di legno, tanto sembra rigido, ed immobile: pel contrario la parte posteriore nascotta sotto la sabbia è curvata a forma d'uncinetto dalla parte del dorso, e vedremo, che questa posizione è ben necessaria all' Inserto per afficurare la sua caccia. Aggiungasi, che quando è stesso in linea retta, ha circa otto in nove linee di lunghezza.

# DELLA NATURA.

# Il Rospo .

On ho veruna difficoltà di recare in mezzo quest' orrido animale. La costanza ne' suoi amori, l'infaticabile sua pazienza, la maravigliosa sua destrezza gli procaccieranno ben tosto gli elogii de' leggitori. Egli è oviparo (1). Le nume-

La sua rete è tesa a tutt' i piccioli Insetti, che vanno vagando, e guai a quello che imprudentemente incappa nel precipizio. Il Vermeleone afferralo sul momento, si attortiglia attorno di esso, come un serpente, lo strigne sempre più, lo trapassa co'suoi uncinetti, e lo succhia a tutto suo comodo.

Ma accade sovente, che la preda, troppo vigorosa, fa i più grandi sforzi per fuggire, ed allora preme molto al Vermeleone, che la sua parte posteriore curvata a guisa d'uncinetto sia ben ferma nella sabbia. Se però riesce alla preda di scappargli, e che questa si metta ad arrampicarsi sunghesso le pareti dell'imbuto, l'astuto Cacciatore sancia al di sopra di essa con meravigliosa prestezza replicati getti di sabbia, che la stordiscono, e la forzano a ricadere in fondo al precipizio, ove il piccol Leone ritorna ad afferarala.

(1) Se non molto impropriamente può dirsi, che il Rospo sia Oviparo, poichè i piccoli corpicelli, che partorisce in sì gran numero non sono veramente uova; ma a parlar con esattezza sono Ghirini essi medesimi, già interamente sornati, e i di cui integumenti proprii sono riconoscibilissimi anche pria della secondazione. Consultisi circa di ciò la Nota 2, del Cap. X. Par. VII. se aggiungasi questa scoperta a quella, che dimottra la precistenza del Pulcino nell'uovo, (Part. VII. Cap. X., e le Note) ed a quelle, che dimottrano auche con più rigore, che la pianterella precsiste altresi nella semenza (Part. X. Cap. XXXIV. Nota 5.), non si potrà ricusar di ammettere questa gran verità, che la presormazione e lo sviluppo de' corpi organizzati sono una delle leggi le più generali della Natura.

merofissime sue uova, vestite di una confistente membrana, legate sono infieme da una specie di cordone. Immaginatevi una lunga corona, che fia composta di grani, presso che uguali. E' necessario che la femmina si scarichi di questa corona avviluppata nel suo ventre. E' gran fatica per lei il dare a luce il primo uovo; ma giunta che siavi una volta, il rimanente le costa poco, giacchè soccorsa viene dal maschio. La levatrice più sperimentata non fa meglio il suo dovere di quello che faccia questo maschio uffizioso, ed attento. Salito da qualche tempo sul dorso della femmina, la tiene strettamente con le gambe anteriori abbracciata, mentre con una delle gambe deretane prende il primo uovo, e la punta del cordone. Fa passar questo tra le sue dita, allunga la gamba, ed estrae il secondo uovo. Afferrando allora con l'altra gamba una porzione più eminente del cordone, trae fuora il terzo uovo, che seguito viene dal quarto. Col replicare questa industriosa

Al loro uscir dal ventre della madre i piccolissimi Ghirini sono intonacati d' un grosso strato di albume, ovvero umor viscido, che per altro non impedisce allo sperma del maschio di penetrare in contingenza della fecondazione. Abbiam veduto altrove, quale sia la sorprendente energia di quetto liquor fecondante, e quanto piccola dose di sperma batti ad operar la fecondazione . (Si consulti la Nota 9. del Cap. XXIII. della Parte X.) Il Sig. SPALLANZANI si è assicurato, che il viscidume in cui è involto il Ghirino al suo nascere, gli serve di primitivo nutrimento; ed egli pensa, esser quetta la ragione, perchè i Ghirini, che si prova di fecondare artificialmente nell' ovaja, o nella parte superiore delle trombe, non arrivino, a svilupparsi: ivi manca ad essi questo primo nutrimento, che assolutamente è lor necessario. I. Ghirini, ch' egli avea spogliati interamente del loro albume non hanno mai potuto esser fecondati, mentre que', che non n'erano stati spogliati che in parte, quafi tutti restavano fecondi.

#### DELLA NATURA:

operazione riesce al rospo di estrarre tutta quanta la corona (2).

## CAPITOLO XLIV.

# Le Astuzie del Lepre, e del Cervo:

SE il lepre a guisa del coniglio non possiede l'arte di scavarsi un covacciolo, (1) ha però T. III. V tan-

(2) Su le traccie di Mr. DEMOURS dell' Accademia delle Scienze di l'arigi delineava io qu'i l'interessante Storia del Rospo, che fa l'uffizio di Levatrice. Le minute, non men circostanziate, che curiose descrizioni, colle quali questo dotto Accademico avea trattata tale materia, non cl permettevano di dubitare dell' esattezza delle sue Offervazioni. E' però cosa molto fingolare, che ROESFL, il quale aveva tanto osiervato i Rospi e le Rane, e ce ne avez data una sì magnifica Storia, non avelle mai sorpreso il Rospo maschio nella funzione di raccoglier i parti, nè certamente meno fingolare si è, che neppure a ciò sia giunto il Sig. SPALLANZANI. Ma questi due testimonii negativi non bastano ad indebolire la testimonianza sì asfermativa e precifa di Mr. DEMOURS. Dice folamente Mr. ROESEL. che il Rospo acquatico ritiene le uova tra le sue zampe di dietro, finche le abbia spruzzate del suo liquore, e che il Rospo terrestre sembra voler estrarle a torza dal ventre della femmina; che però non lo fa, ma le raduna in un mucchio, come se volesse in tal guisa bagnarle più facilmente, e più presto.

Gli amori delle Rane non differiscono fostanzialmente da que' de' Rospi; ma non avviene lo stesso nelle Salamandre acquatiche, e molto più casti sono i loro amori. Il maschio non tiene punto abbracciata la semmina, si restringe a farle piccole carezze, che la preparano alla secondazione, indi lancia in acqua il suo sperma, che vi sorma una picciola nube bianchiccia, in cui resta involto l'ano aperto e rigonsso della semmina, che per tal guisa rende seconda. La Favola non poteva singere amori più casti. Lo sperma della Salamandra, essendo densissimo, ha bisogno d'esser temperato nell'acqua. Ciò tanto è vero, che non riesce di secondare artificialmente le uova, se pria non si abbia cura

tanta sagacità, onde conservarsi, e ssuggire à suoi nimici. Ha l'abilità di scegliersi un alloggio, e di

na-

di stemperare il liquor seminale, e d'imitar così gli andamenti della natura, che lo sparge nell'acqua pria d'impiegarlo.

Poichè parlo del Rospo non posso trattenermi dal dir qualche cosa d'un Animale di questo genere, che presentaci varie particolarità sommamente singolari, non ancor incontrate in verun altro Animale sia dello stesso, sia di differenti generi. E' facile indovinare, che intendo dire del Pipa, o sia Rospo del Surinam, che oltrepassa in grandezza i nostri Rospi d'Europa, da quali differisce altresi per molti altri caratteri, che non descriverò minutamente in questa Nota, ma de quali una parte ho riportata in altro scritto.

Il dorso della femmina forma una grande curiofità anatomica; erafi rivocato in dubbio, perché troppo diffidavafi del meraviglioso; ma in oggi è cosa bene comprovata, che non si potrebbe più ricusare di ammetterla; ed anzi non v'ha neppur bisogno dell' occhio dell' Offervatore, per convincersi della di lei realità; gli occhi meno esercitati a vedere ponno agevolmente scoprirla. Questa singolarità, unica nel suo genere, consiste in un ammasso di cellette di circa cinque linee di protondità sopra un pò più di due linee di apertura, delle quali è guernito il dorso dell'animale, e che fituate le une accanto all' altre sembrano distribuite irregolarmente. L' interno è totalmente liscio, ed il tondo esattamente chinso. Non vi si scopre veruna comunicazione diretta o indiretta colle parti interne coperte dalla pelle del dorso grossa e fatta a zigrina; ma havvi un tempo, in cui ciascuna di elle è chiusa da un piccol coverchio di pelle sottile e trasparente, che con sommo garbo ed esattissimamente adattafi agli orli dell' apertura circolare o elittica della celletta.

Tralascio molte minuzie, e mi affretto di venir ad accennare il principal uso di queste cellette tanto singolari, e modellate con si bell' arre. Viene un tempo, in cui ciascuna di esse Cellette alloggia un Rospo persetto, vera miniatura, che ostre in ristretto, ed in un finito meraviglioso tutte le parti esterne, che caratterizzano la specie. Queste graziose miniature, (mi si perdoni di grazia un epiteto, che l'idea dello schisoso Animale, di cui parlo, ributta si gagliardamente, e che nondimeno conviene alla meglio a' suoi DELLA NATURA:

307

nasconderfi tra due zolle di terra, che imitano i colori del suo pelo. Nel verno soggiorna ne' luo ghi esposti al mezzodì, e in estate in quelli che guardano il Nord. Cacciato da' cani segue qualche tempo un sentiere, torna indietro, lanciasi di fianco, cacciasi in un cespuglio, e vi si appiatta. I cani seguono il sentiero, passano davanti al lepre, e lo fallano. L'astuto animale che li vede passare ed allontanarsi, esce del ritiro, rientra nel sentiero, consonde le tracce, e induce i cani in erro.

suoi figliuoletti) queste miniature, dich' io, sono sì strettamente stivate e disposte nelle loro cellette, come in altretatanti astucci, che non ne occupano se non il minore spazio, che sia possibile; pure lo empiono interamente adattaudosi esattamente alle loro pareti. Se ne ponno cavar suori, e riporvisi ad arbitrio, non essendo attaccati alle pareti merce alcun vaso, ne alcun legame: sono meramente incassata nelle cellette, come una Ninsa nel suo bozzolo, o un Aponel suo alveolo.

Ma, come mai i nostri piccoli Rospicini trovansi essi alloga giati nelle cellette, delle quali è sì ben provveduto il dorsa della femmina? come vi son eglino arrivati? Mentre ho già offervato, non avervi alcuna comunicazione tra le cellette e l'interno del corpo, e nondimeno in quest'interno appunto prendono gli Embrioni il suo primiero crescimento, poichè ivi è, che si trovano le ovaje, le trombe, e la matrice. Sembra, che un' ingegnoso Offervatore (Mr. FERMIN) testimonio oculare degli amori de' Rospi Surinamesi, abbia penetrato questo mistero. Egli assicura di aver veduto il maschio accorrere tosto che la femmina ha partorite l'uova, pigliarle colle sue zampe di dietro, e collocarle sul dorso della sua Compagna, o nelle cellette destinate a riceverli . Sarebber adanque cotali cellette, in certo modo tante matrici esterne, che procurarebbero lo sviluppo ulteriore degl' Embrioni. Questi vi restarebbero chiusi sino al tempo, in cui giunti ad un certo crescimento aprirebber la porta della loro fianzetta per venir alla luce una seconda volta, e porsi in libertà . Ma la storia di già si curiosa del Pipa richiederebbe degli schiarimenti, che non otterremo, se non mercè le prefondissime ricerche de' migliori Osservatori.

(1) Cap. XXX. di quelta Parte.

te. Continuamente cangia di aftuzia, e si regola sempre secondo le circostanze. Ora sentendo i cani esce dall'alloggio, si allontana per un quarto di lega, gittasi in uno stagno, e si nasconde tra giunchi; ora si frammischia a una greggia di pecore, che cerca di non abbandonare; ora si occulta sotterra; ora lanciasi su di una vecchia muraglia, si occulta in mezzo all'edera, e lascia passare i cani. Altre volte si aggira lunghesso il lato di una siepe, quando i cani si aggirano dall'altro. Talora passa e ripassa replicatamente un sume a nuoto; qualche volta in sine ssorza un altro lepre ad abbandonare il covacciolo per mettersi in suo luogo ec.

Il Cervo, che per l'eleganza, e la leggerezza di sua statura, per le corna, onde ha più tosto ornata che armata la testa, per la sua grandezza, per la sua forza, per l'aria nobile, è uno de'maggiori ornamenti delle soreste, impiega più dottamente l'astuzia che il lepre, ed eccita assai più

la sagacità del cacciatore.

Inseguito da cani passa e ripassa più volte su le sue traccie, l'induce in errore, facendosi accompagnare da altre bestie, passa e si allontana ben presto, gittasi in disparte, s'invola, e colcasi sulla pancia. Tradito essendo continuamente dalla terra si affida all'acqua. La cerva che allatta presentasi ai cani, per involar loro il cerviotto: se li lascia correr dietro, indi ritorna a lui.

#### CAPITOLO XLV.

# La Volpe .

A volpe famosa per le sue aftuzie, e che occupa tanta parte in quelle favole ingegnose, ove la Morale vive e respira, la volpe, dico, fi regola con pari prudenza che ingegno: non meno cir-

Greospetta che destra, non meno vigilante che astuta, pesa i minimi suoi andamenti, studia le circostanze, continuamente cerca di esplorare, non opera che a propofito, e sempre ha qualche mezzo in riserbo, per valersene all'occorrenza. Il suo genio fecondo in ripieghi moltiplica quafi all' infinito i suoi modi, le sue astuzie, i suoi stratagemmi. Quantunque velocissima al corso non fidafi della naturale sua leggerezza, ma pensa che questa non provvederebbe sempre alla sua conservazione. Di buon ora preparafi un afilo sotterra. ove rifugiafi quando occorre, ove alloggia, ed alleva la sua famiglia.

Stabilisce il domicilio sul confine de' boschi, e nelle vicinanze de' poderi. Tiene da lontano l'orecchio intento al canto de' pollami, e quindi regola il suo cammino, destramente lo copre, vi arriva per varii rigiri, si rimpiatta, strascinasi col ventre a terra, si mette in agguato, e rade volte fal-

lisce il colpo.

Se le riesce di penetrar ne' recinti, non perde un momento, e scanna tutto il pollame. Ritirasi senza dilazione, porta via una preda, l'occulta, torna a cercarne un' altra, la nasconde come la prima; nè lascia di predare finchè non fiafi accorta di essere stata scoperta.

E' bravissima nel dare la caccia ai leprotti, nel sorprendere i lepri dentro al covacciolo nello scoprire i nidi delle pernici, delle quaglie ec., e nel

sorprendere la madre su le uova.

Ardita del pari che fina osa di far guerra alleapi, ghiottissima essendo del mele. Subito assalita viene la volpe da queste mosche guerriere, e in pochi momenti ne rimane tutta coperta. Ritirafi alla distanza di alcuni passi, si rotola su la terra, le schiaccia, ritorna all'impresa, e sforza finalmente quel piccol popolo laborioso ad abbandonarle il frutto de' suoi lunghi sudori.

Non

Non fo che aggiugnere una cosa sola: se la volpe si accorge che in sua assenza sieno stati inquietati i figli, li trasporta tutti uno dopo l'altro in un nuovo nascondiglio.

### CAPITOLO XLVI.

# L' Elefante .

A L vedere questa massa di carne si enorme (1), si grossolana, sì informe, questa Montagna ambulante, che sa tremar la terra sotto i suoi passi, e che l'occhio dello Spettatore non sa scorrere senza meraviglia, immaginarebbesi egli mai; che celasse un' Anima superiore, dotata di rari talenti, e qualità, e che non può esser guari superata, se non dall'Anima trascendente del primo tra gli Esseri terreni? Al vedere questo prodigioso Colosso, le di cui massiccie membra cono sì stranamente configurate (2), sospettarebbesi egli mai, che non abbiavi sorse sul nostro Pianeta al-

(1) I maggiori Elefanti hanno 14., 0 15. piedi di altezza, sopra altrettanti, o all'incirca di lunghezza. Si calcola, che un' Elefante di tale statura pesi come 50. uomini. Su le coste orientali dell' Afratovansi i più grossi Elefanti. Si presume, che que' che restano in libertà, possano vivere più di 200. anni; ma que che riduconsi in servitù, vivono molto meno. Un grosso Elessante consuma ogni giorno sino a 150. libre d'erba.

fante consuma ogni giorno fino a 150. libre d'erba.

(2) Il corpo dell' Elefante è troppo grosso per poter essere agile. Il suo collo troppo corto non si piega, che pochissimo. La sua testa è piccola e desorme; il suo naso, e la sue orecchie sono lunghe suo di misura: le sue gambe diritte e massiccie, come grossi pilattri vengon terminate da un piede sì corto, e sì piccolo, che distinguesi appena: la sua pelle in sine è dura, grossa, e callosa. Ecco molte desormità, e che colpiscono tanto più, quanto più sono essa gerate nell' Animale.

DELLA NATURA:

alcun animale più astuto, nè più intendente, a riserva dal più accorto e più intendente di tutti ? Sagacità, prudenza, maturità, coraggio, docilità, moderazione, tutte quest' eminenti qualità tiene l'Elefante dalla Natura, e l'educazione che le perfeziona, le nobilita, le regola, e sembra farne un' Essere quafi ragionevole. A queste qualità, per così dire, morali, che attirano vivamente la nofira ammirazione, l'Elefante aggiugne delle qualità Fisiche, che non siam sorpreti di rinvenire nel più colossale tra gli Animali terrestri. Ciò non ostante, ci reca stupore la sua forza musculare: colla sua proboscide schianta gli alberi, e con un' urto del suo corpo rovescia i muri. Da se solo mette in moto le più grandi macchine, trasporta carichi, che più cavalli moverebbero appena, e porta senza soccombere una torre armata in guerra, e carica d'un numero di combatuenti (3). Che dirò io finalmente? Colle sue forti zanne può tra+ passare il più terribile tra gli Animali; e che più temono gli stessi più possenti. L' Elefante non ne paventa alcuno, perché refise non meno per l'enormità della sua Massa, e per la grossezza del suo cuojo, che per le armi micidiali, di cui è provveduto (4).

Ma le qualità amabili dell' Elefante quelle sono, che si ha piacer di contemplare. Quest' Essere che a prima vista non sembra che un mostruoso ammasso di materia, è nondimeno un' Essere sen-

4 si-

(4) Note fono le zanne dell' Flefante : esse ingrossano talvolta a segno di acquistar ciascuna un peso di circa 120.

libre .

<sup>(3)</sup> Una carica di quattro in cinque migliaja non è troppo greve per un grosso Elefante. Havvi un Viaggiatore, che assicura d'aver veduto un di questi Animale portare per lo spazio di 500. passi due pezzi di artiglieria sospessi alle sue zanne, pesanti tre migliaja per ciascuno.

Tibile al maggior segno: compatiscafi quest' espressione stuggitami. e che non regge al filosofico rigore. Sommamente memore de'benefizi ricevuti, non è giammai ingrato al suo benefattore, gli contesta la propria riconoscenza co' segni i più espressivi, e gli si mantiene sempre affezionato. Ma conserva altresì lungamente la memoria delle offese, e non perde l'occasione di vendicarsene. Pretenderebbesi forse da un'Animale una generosità. che sì di rado incontrasi nella nostra specie? Dimestico, non men docile che fedele, e non men intelligente che docile, sembra prevenir le brame del suo Padrone, indovinare i suoi pensieri, ed obbedirgli per inspirazione. Attento a'diversi tuoni del comando, esso gli discerne tutti, non s'inganna punto circa il loro fignificato, eseguisce con giudizio, opera con misura, nulla precipita, e fa tutto a proposito. Non è restio a verun genere di servizio, e neppure ai più lunghi, e più penofi, prosegue il lavoro assegnatoli con costanza, e senza scoraggirfi, lo termina, come l'ha cominciato, e si crede sempre abbastanza ricompensato della sua fatica, quando mercè d'alcune carezze gli fi dimoftri d'esser contenti dell'impiego da esso fatto delle sue forze. Quanto più è sensibile ai buoni trattamenti, tanto più s'irrita per i castighi, che non ha meritati. Mansueto per naturale temperamento, non impiega la sua forza, o le sue armi, che per difendere se stesso, soccorrere il suo padrone, o proteggere i suoi fimili. Docile, compiacente, ed accarezzante, rende colla sua proboscide carezze per carezze, piega le ginocchia innanzi a quello. che vuole salirgli sopra, si sottomette alla sua direzione, ajuta egli stesso a caricar se medesimo, a lascia vestire ed ornare, e sembra compiacersi di tale abbigliamento. Finalmente i suoi costumi socievoli, che l'allontanano dalla solitudine, e da una vita errante, lo portano a ricercare la com-

pagnia de'suoi fimili, e ad esser utile a medefimi; e le società, che formano tra di loro questi Animali semi-ragionevoli, sono sottoposte a certe leggi, che volentieri impariam'a conoscere, quantunque abbia sempre a diffidarsi alcun poco del Codice, che i Naturalisti antichi e moderni ne hanno publicato. Il più vecchio tra gli Elefanti, ficcome è il più pratico, sta alla testa della truppa e la conduce : il più avanzato in età dopo di lui chiude la marcia i giovini, e i deboli sono al centro della battaglia; e le madri, che tuttavia allattano, portano i propri figli, che abbracciano mercè la loro proboscide. Tale si è l'ordine, che osservano i prudenti Elefanti nelle pericolose loro marcie, e che crederebbesi suggerito veramente dalla ragione. Ma quando nulla hanno a temere, praticano molto minori cautele, se ne passegiano per le foreste, pe' campi, per le praterie, vi fi pascono con tutto lor comodo; ma senza allontanarfi tanto gli uni dagli altri, che possano rimaner privi de' loro vicendevoli soccorfi o avvisi (5).

Non ho compito di abbozzare il quadro dell' Eletante: il più eloquente de' suoi Istorici me ne fornisce ancora alcuni tratti, che s'indeboliranno passando sotto la mia penna. I suoi occhi, per verità piccoli, ma vivi, brillanti; e spiritosi, dipingono fedelmente tutte. le gradazioni del sentimento, e quando girali lentamente verso il suo diletto Padrone, non rislettono che dolcezza, amicizia, e tenerezza. Pieni d'espressione i di lui

sguar-

<sup>(5)</sup> L'Elesante non è nè carnivoro, nè pescivero, è solamente frugivero; vive di radici, di erbe, di frutta, e di grani. Quando incontrasi in qualche pascolo abbonuante, chiama gli altri Elesanti, e gl' invita a venime a parte.

sguardi fissati sul proprio Padrone, annunziano, che lo ha ascoltato e capito, e che pronto ad eseguire i suoi ordini, non aspetta più, se non che gli vengano manifestati coll'ultimo cenno. In una parola i suoi occhi sono due specchi, che rislettono con energia tutte le affezioni, che prova di volta in volta la di lui anima sensibile, e che manifestano all' Osservatore pieno di meraviglia la superiorità di quest' Essere.

Dotato l'Elefante d'un'orecchia muficale fi diletta dell'armonia, mischia a proposito la sua voce ai suoni de'tamburi e delle trombe, impara a bat-

tere la misura, ed a moversi in cadenza.

Nè si compiace meno degli odori, che degli accordi musici: ama sopra tutto la fragranza de' fiori; e questo colossale Animale sa sceglierli, raccoglierli ad uno ad uno, farne de' mazzetti, e non limitandosi a saporarne l'odore, portali anche alla

sua bocca, come per gustarli.

La sua proboscide, istromento meraviglioso; unisce al senso dell'odorato quello del tatto, ed entrambi sono squisiti. Mobile per tutt' i versi, e d'un ammirabile slessibilità, termina in un'orlo, che può allungarsi a foggia di deto, e mediante il quale l'Elefante può eseguire tutto ciò, che noi facciamo colle nostre dita. Mercè appunto questa sorta di mano esso raccoglie i fiori, aduna i più piccoli pezzi di moneta, snoda le corde, apre e chiude le porte girando le chiavi, o spingendo i catenacci, e segna caratteri regolari, con uno strumento fino al pari d'una penna.

Formando la proboscide dell' Elefante, e radunando in essa con un'arte infinita organi differentissimi, la Natura ha concentrato in quest'unico stromento varie potenze, che altrove ha distribuite in diverse regioni del corpo animale. Questa prodigiosa proboscide non è solamente un doppio ed anche triplo sentimento, ella è altresì un possentebraca

Division by Google

DELLA NATURA: braccio, ed una mano abilissima (6). Così nel tempo stesso, in cui l'Elefante fiuta, gusta, tocca con questo sol organo, misura egli le distanze de' corpi, giudica della loro refistenza, discerne le loro qualità tangibili, e tutte queste cose si combinano tutte in una volta nel di lui cervello, e ne nascono associazioni altrettanto più forti, poichè queste cose derivano da un medesimo organo, e sono in certa maniera contemporanee. Quindi quella superiorità d'iftinto, quella specie d'intendimento, e dirò meglio quell' imitazione della ragione, che tanto nobilita l'Elefante, e lo approssima sì fattamente al primo ed al più persetto tra gli Esseri del nostro Globo, dal quale però è sì lontano per la strana figura, e l'enormità di sua Mole (7).

(6) Questa proboscide, mercè cui l'Elefante eseguisce tante e sì grandi cose, dovea essere doviziossissimamente provveduto di nervi; quindi la Notomia dimostra, che i nervi in esso distribuiti equivalgono a tutti questi del restante del corpo; ma c' insegna nel tempo stesso, che il cervello di quest' Animale tanto intelligente è nondimeno più piccolo, in proporzione alla massa del corpo, di quello della maggior parte degli Animali.

Siccome l'Elefante ha lo svantaggio di nulla poter pigliare da terra colla bocca, perchè il suo collo troppo corto non può piegarfi abbaftanza, bisogna, che prende il suo cibo e la sua bevanda col naso. Anzi non bafta, che porti il suo cibo all' ingresso della bocca, bisogna, che lo spinga molto avanti nella gola. E' in necessità di praticare quasi lo stesso anche per l'acqua di cui si abbevera; ne empie la sua tromba, e la siringa con sorza entro l'esosago. Si diverte altresì a siringaria sopra quelli, che non gli vanno a

genio, o che gli hanno fatto qualche insulto.

<sup>(7)</sup> Non v' ha Animale, su di cui l' immaginativa de' Viaggiatori e de' Naturaliti fiasi più riscaldata, quanto l'Elefante: non solamente si è a lui attribuito un' istinto molto superiore a quello del Castoro, del Cane, o della Scimia; ma si è ancor satto di più; si è dipinto come un' Essere Morale e moralissimo. Varii belli spiriti, ed anche Filososi.

# GAPITOLO XLVII.

# L' Orang-Outang .

SE l'elefante sembra approssimarsi all' Uomo pel suo intendimento, sembra ben più ap-

non hanno sempre potuto resistere alla specie di seduzione, che nasce dalle grandi qualità di questo nobile Animale, ed hanno inseriti nella sua Storia fatti stupendi, che sembra non abbiano riguardati con occhio abbastanza filosofico. Non ne citarò che un solo esempio cavato da Mr. de BUFFON. Lo riferisce egli su la fede di Mr. de MONTMIRAIL, dell' Accademia delle scienze di Parigi, che avealo inteso esso pure da Mr. de BUSSY, il quale era dimorato dieci anni nell' Indie, che ivi possedava varii Elefanti, e che avea avute molte occasioni di osservarli. Aggiugne Mr. di BUFFON, che la restimonianza di Mr. de BUSSY merita la fede del Lettore.

" Quegli che guida l'Elefante, ( e Mr. de MONTMIRAIL, " che parla su la scorta di Mr. de BUSSY ) vuol egli far ,, fare qualche penoso lavoro, gli spiega prima di che si ,, tratta, e gli espone minutamente le ragioni, che denno ", impegnarlo a prestargli obbedienza; se l'Elefante mostra ", ripugnanza a ciò che da lui richiedesi, il Cornac (così , nominasi il suo Conduttore ) promette di dargli dell'araca , ( forta di frutta ), o tal altra cosa che gli piaccia: al-, lora l' Animale si presta a tutto; ma è pericoloso il man-" cargli di parola: più d' un Carnac n' è ilata vittima . E' , seguito in tale poposito nel Dekan un caso che merita " d'essere riportato, e che, comunque sembri incredibile, n ciò non oftante è totalmente vero. Vendicatofi un' Ele-,, fante del fuo Cornac con ucciderlo : la di lui moglie pre-" sente a tale spettacolo, prese due suoi figli, gettolli a piè ,, dell' Animale per anche tutto furioso, dicendogli: poiche , hai uccifo mio Marito, togli pur la vita anche a me ed a " miei figli . Si arrestò l' Elefante tutto ad un tratto, si " placo, e come se sosse stato commosso dal dispiacere, pi-" gliò colla sua proboscide il più grande de' due figli, se lo " pose sopra il collo, adottollo per suo Cernac, nè più volle " soffrirne altri . "

approffimarvisi i' Orang-Outang per la sua conformazione sì interna che esterna, per le inclinazio-

ni

Un Leggitore, che compiacciasi del maraviglioso, gradisce molto d'incontrare fimili fatti nella Storia degli Animali, e se è molto senfibile, di cattivissima voglia vedrà, che un Filosofo troppo severo gli spogli della loro apparente moralità, e riducali al giusto loro valore. Questo furioso Elefante, che aveva eseguita una si crudele vendetta sul proprio Conduttore, poteva egli giudicare della disperazione di sua moglie, e capiva il valore de' termini, ond' ella esprimeva santo energeticamente il dolore, che laccrava l'Animale? I dolci nomi di padre, di madre di figli sono essi fatti a proposito per l'orecchia d'un Animale, che non ha, nè può avere l'uso della parola, ma è ristretto a mere sensazioni? Ma, dirassi, l' Elefante si fermò tutto ad un tratto, si ammansì, adotto sul momento per suo Conduttore il maggiore de' due fieli, se lo pose sul collo merce la sua tromba, ne volle più soffrir altro Conduttore? Ecco come le Anime sensibili interpretano a lor modo le azioni de' Bruti, che mostrano un' aria di sentimento o di riflessione: ma niente di meglio prova, che l'attaccamento dell' Elefante pe' fanciulli, e quelt'. attaccamento puramente Fisico dipende da certe qualità senfibili, che muovono piacevolmente i sentimenti dell'Animale, e di cui non sapremmo giudicare. La preferenza, che l'accennato Elefante diede al maggiore de' Fanciulli della desolata Vedova, certamente proveniva essa pure da qualche fecreta impressione dello stesso genere (Consultate il Cap. XXXIII. e le Note, come pure il Cap. XXXVIII. e la Nota). Quando sì liberalmente si attribuiscono da noi agli Animali le nostre idee morali, non pensiamo, ch' essi non sono provveduti, come noi, dell' istrumento necessario alla loro formazione. Non metto in dubbio il tratto riferito sì graziosamente da Mr. di MONTMIRAIL, e di cui dice, comunque sembri incredibile, è perù esattamente vero, non faccio che tradurlo in un'altra lingua.

Il Lettore Filosofo perdonerà, se mi fermo ancora alcuni momenti su un'altro passo della bella Storia dell' Elefante di Mr. de BUFFON, che non ho potuto leggere senza sorpresa., L'Elefante (dic'egli) come il Cattoro, ama la, compagnia de' suoi simili, e se ne dà a conoscere: sovente, se rulla edificano, nè travagliano in comune, sorse ciò non avviene, she per mancanza di bastante spazio e tran-

# 318 CONTEMPLAZIONE ni, le abitudini, ed i talenti, che ne derivano (1). L'Orang-Outang è sì rassomigliante all' Uomo, che

9, quillità: perchè gli Uomini sin da tempi antichi sonosi mol9, tiplicati in tutte le terre, ove abita l' Elefante: esso adun9, que vive nell' inquietudine, ed in niuna parte è pacisico
9, possessible d' uno spazio abbastanza largo e libero, ove sta9, bilire la sua dimora. Abbiam veduto, dover concorrere
9, tutte queste condizioni, e tutti questi vantaggi, perchè si
9, maniscitino i talenti del Castoro, e che dovunque stabiliti
9, sono gli Uomini esso perde la sua industria, e cessa di

" edificare.

Se i Castori disturbati dagli Uomini cessano di edificare, possono però sempre farlo, poiche hanno sempre la capacità fifica, ed il loro cervello è stato organizzato in una relazione determinata alle belle opere, che dovean eseguire in certe date circoltanze. ( Si consulti il Cap. XXX. della Part. XI. e la Nota corrispondente). Diverse circostanze sospendono l' esercizio delle ammirabili facoltà di quest' industre Animale, ma non le distruggono. Non è dunque perche gli Uomini siansi antichissimamente moltiplicati nelle terre abitate dagli Elefanti, che questi grandi Animali sì intendenti nulla edifichino, ciò avviene unicamente, perchè il loro cervello non è stato organizzato per un genere di lavoro, che ha resi tanto celebri i Castori. Gli Elefanti nulla edificano, perchè non hanno le idee della cosa, nè ponno aver tali idee precisamente perchè non sono dotati delle facoltà, che brillano ne' Castori. Ciascun Animale ha ricevuto dalla Natura i suoi doni, o i suoi talenti particolari, che l'educazione può perfezionare negl' Individui di certe classi; ma questa perfezione si ferma sempre all' Individuo, nè passa giammai alla specie. L' Illustre nostro Autore sa egli stesso una simile Offervazione in un altro luogo de' suoi scritti. La specie adunque negli Animali non può perfezionarsi. Ciascuna specie è essenzialmente circostrutta entro i limiti del suo attuale organismo, che gli è impossibile di oltrepassare. Così vediamo, che gli Animali i più industriosi nulla avanzano, che gl' Insetti, e gli Uccelli-Architetti fabricano a nostri giorni, come fabricavano a' tempi di ARISTOTILE. Quindi, quando pure non vi fossero mai stati Uomini nelle terre ove allignano da tanto tempo gli Elefanti, penso, che si fossero mai uniti per edificare in comune la menoma capanna.

(1) Consultifi la Nota 1. del Cap. XXX. Part. III., e la Nota del Cap. III. della Parte IV.

DELLA NATURA. 3

che l'Anatomico paragonandoli, crede paragonare due Individui della stessa specie, o almeno dello stesso Genere, e colpito dalle rassomiglianze si precise, e numerose, che scopre tra questi due Esseri, non esita a collocare l'Orang-Outang immediatamente dopo il grossolano Ottentotto (2).

Questa Scimia, la prima e la più grossa di tutte le scimie, sembra effettivamente possedere tutti gli attributi dell'umanità (3), se se n'eccettui quel grande attributo, la più bella dote dell'Uomo, ch'ei non divide con altro Animale, ed al quale ei deve la sua preminenza; voglio dire la parola, ovvero il pensiere. L'Oran-Outang non parla, dunque non pensa, perchè per pensare bisogna parlare. Pure ha, come l'Uomo, tutti gli organi esteriori della parola; ma è privo dell'organo interno, o di quella parte di cervello, che corrisponde nell'Uomo all'organo della voce, e che gli dà la capacità di legar le sue idee ai suoni articolati, che le rappresentano, di accompagnarle, e di combinarle in mille e mille maniere (4).

Ma se l' Orang-Outang non è un' Uomo, ne è al Prototipo il più perfetto che fia sopra la Terra (5). Non men alto, e più grosso dell' Uomo,

cam-

L' Orang-Outang abita specialmente le Regioni meridionali dell' Indie, e non propaga se non ne' cocenti Climi.

<sup>(2)</sup> Ved. la Nota 4. del Cap. X. Part. IV.

<sup>(3)</sup> Ciò arriva a tal segno, che la femmina dell' Orang-Outang è soggetta, come la Donna, al stusso periodico. Osservasi lo stesso nelle femmine delle scimie, che più approssimansi all' Orang-Outang.

<sup>(4)</sup> Ved. il Cap. XXXIII. e la Nota 7.

<sup>(5)</sup> Dopo aver enumerati i caratteri molto lievi, che diversificano l' Orang Outang dall' Uomo, ed i caratteri numerosi, e considerevoli, che ve lo approssimano, Mr. de BUFFON aggiugne, Tutte le parti tanto esterne, che in, terne dell' Orang-Outang sono sì persettamente simili a, quelle dell' Uomo, che non si ponna constontare senza

cammina a guisa di lui su due piedi, servendos di un bastone, che si è procacciato egli stesso, e

" meraviglia, e senza rimanere stupiti, che da una sì ugual , conformazione, e da un' organizzazione, che è assoluta-" mente la stessa, non ne risultino medesimi essetti. Per , esempio, la lingua, e tutti gli organi della voce sono gli , stelli che nell' Uomo, e nondimeno l' Orang Outang non parla: il cervello è assolutamente della stessa forma e della , itena proporzione, e pure non pensa: havvi egli una pro-, va più evidente, che la sola materia, sebbene perfettamente organizzata non può produrre nè il pensiere, nè la parola, che n'è il segno, a meno che non sia animata , da un principio superiore? ... Finalmente l' Orang Outang , rassomiglia più all' Uomo, che a verun' altro Animale, , ed anche più che ai Babbuini o Scimioni ed alle Bertuc-, cie, o Scimie .... Sono quindi scusabili gl'Indiani d'aver-" lo ascritto alla specie umana col dargli il nome di Orang-Outang, Uomo selvaggio, poichè nel corpo rassomiglia , l' Uomo più, che non rassomigli alle Scimie, ad alcuno al-,, tro Animale . ,,

Su questo passo del nostro Illustre Naturalista farò una riflessione, che presentasi a bella prima alla mente d'uno Psicologo. Pare, ch' egli attribuisca unicamente al principio Immateriale la superiorità dell' Uomo sopra l' Orang-Outang, poiche in seguito dell' incisione anatomica ammette, che il cervello dell' uno sia persettamente simile a quello dell' altro. Ma quante ragioni vi hanno di dubitare di questa persetta fimilitudine de' due cervelli! Qui le più lievi varietà nel numero, nella disposizione, e nella struttura delle parti possono diversificar molto le operazioni del principio immateriale. Il cervello e lo strumento dell'anima, essa agisce sopra di lui e per mezzo di lui, e noi di quett' ammirabile ittromento non conosciamo punto che il di fucri: i pezzi infinitamente piccoli e profondamente celati, a quali l'anima è immediatamente unita, non fono di quelle, che il Microscopio e lo scalpello possano mettere a portata de' nostri seusi, e tutte le comparazioni, che in questo genere istituisce la Notemia, non portano giammai se non alla cognizione delle grosse parti dell' istromento. Credo però di pensare con fondamento, che il cervello dell' Uomo sia internamente d' una molto maggior composizione, che quello dell' Orang-Outang,

di cul sa far uso per difendersi, o per attaccare a Con istupore vedesi pigliare il suo posto a tavola, e sedersi tra i Convitati, spiegare la salvietta, servirsi, come noi, di forchetta, cucchiajo, e coltello per prender e tagliare i pezzi, che vengon posti sul suo piattello, versar egli stesso la sua bevanda nel bicchiere, far il brindisi toccando cogli altri, allorchè vi viene invitato, asciugarsi colla sua salvietta le labra, recar su la tavola una tazza colla sua sottocoppa, porvi del zuccaro, empirla di Tè, lasciare rifreddar il liquore pria di berlo; ed in sine presentar la mano ai convitati per ricondurli, e passeggiare in loro compagnia con gravità.

Non si resta meno sorpresi veggendo l'Orang-Outang coricarsi, come noi, in un letto satto da lui medesimo, poggiar la sua testa sul capezzale, cingersela con un Fazzoletto, aggiustarsi sopra di se le coverte, e farsi trar sangue nelle malattie (6).

T. III. X Ca-

che nel primo si trovino de' pezzi mancanti nel secondo, e che i pezzi comuni ai due cervelli disferiscano pure per la loro disposizione, proporzioni e struttura. Ne giudico dai prodotti rispettivi de' due cervelli, che disferiscono sì prodigiosamente per tanti riguardi. Ma perchè l' Orang Outang è di tutti gli Animali quello che più rassomiglia all' Uomo, e poichè tutte le parti sì esteriori, che interne del corpo Animale deggion essere in relativa proporzione, ammetterò nel tempo stello, che il cervello dell' Orang Outang sia di tutt' i cervelli quello, che più si approssimi al cervello dell' Uomo.

(6) Un' Orang-Outang era stato salassato due volte al braccio destro in una malattia: in seguito ogni volta che trovavasi incomodato, mostrava il suo braccio, come se avesse voluto venir sollevato mercè d'un nuovo salasso. Ciò cencide con quel che ho raccontato altrove d'un Maki, che in un' analoga circostanza, presentava il podice per ricevere un lavativo (Cap. XXXIII. Not. 9.) Due sensazioni eransi sortemente accompagnate nel cervello del Maki, ed in quello dell' Orang Outang, e l'una richiama l'altra,

222 CONTEMPLAZIONE

Capacissimo di educazione l'Orang-Outang diviene un buon servo, che obbedisce prontamente ai segni ed alle voci, in vece che le altre Scimie non obbediscono guari, che al bastone. Ammaestrato al servizio della casa, eseguisce con non minore destrezza che esattezza le diverse funzioni assegnateli; lava i biechieri, porge da bere, gira lo spiedo, pesta in un mortajo ciò, che gli vien dato da pestare, va a cercar l'acqua alla fonte, n' empie una brocca, se l'accomoda su la testa, la porta a casa ec.

Gli Orang-Outanghi vivono in società ne' boschi, e sono fortifimi e coraggiossissimi per discacciarne gli Elefanti a colpi di bastone. Osano altresì mettersi in disesa contro uomini armati. Più industriosi degli Elefanti, sanno costruirsi capanne di rami intralciati, ed assortiti ai loro bisogni. Appassionati per le semmine, le insieguono con ardore, ne godono se ponno raggiugnerle, le nutriscono,

e ne prendono gran cura.

Le femmine teneramente affezionate ai proprii allievi portanli tra le loro braccia, gli allattano, provvedono a tutt'i loro bisogni, e li difendono

con coraggio.

Sto esitando, se debba quì collocare un'ultimo tratto dell'issinto dell'Orang-Outang, che mi sembra satto più per sigurare nella Favola, che nella Storia: nondimeno ci viene riferito da un celebre Viaggiatore, e l'Istorico della Natura (7). non ha avuta difficoltà di arricchirne il suo Libro. Quando l'Orang-Outang non trova più frutta su le montagne, o ne' boschi, va su le spiaggie del mare a cercare una grossa specie di Ostrica del peso di più libre, e che trovasi sovente spalancata su la riva: ma il circospetto scimiotto, il quale teme che

<sup>(7)</sup> L' Autore della Storia paturale generale e particolare ,

DELLA NATURA:

l'Ostrica chiudendosi gli afferri la mano, getta de stramente nella chiocchiola una pietra, che le impedisce di rinchiudersi, ed in conseguenza a lui da campo di mangiarsi l'Ostrica a tutto suo comodo (8).

(8) il Babbuino, ovvero Scimione, il più lubrico di tutté le Scimie, e forse di tutti gli Animali, è anche il più furbo ladro. Questa specie di scimia forma sovente numerose compagnie, che danno il guatto ai giardini. Una parte della truppa sormonta il ricinto, mentre un altra parte resta in sentinella sopra il palancato, mentre il restante forma al di fuori una lunga catena sino al luogo assegnato per la general riunione. I Babbuini, che sono entrati nel giardino, gettano i srutti, a misura che li colgono, ai Babbuini, che sono su la chiusura: questi gettanli anch' esti ai primi Babbuini della catena, che gli sanno passare così di mano immano sin' all'estremità della fila. Hanno il colpo d'occhio così sicuro; che rade volte lasciano cadere i frutti, i quali gettansi gli uni agli altri in un protondo silenzio. Ma se nel mezzo della spedizione le sentinelle scoprano qualch' uno, gettano un grido, e tutta la truppa de' ladri si sbanda alci

l'istante, e suggesene con sorprendente prestezza.

Tra le Scimie a coda del genere delle Bertuccie, ve ne ha parimenti, che sono gran predatrici, e che, abilissime a rubare i frutti ed i legnami, gli portano via tenendoli în mano o fotto le braccia; ma non lasciano di sbarazzarsene costo che siano inseguite. Ve n'ha ancora, che se vengan for meno le frutta, o i legumi, vanno alla pesca de' Granchi di mare, che pescano, per così dire, in una molto destra maniera: esle mettono la loro lunga coda tra le tanaglie di questi grossi Gamberi, e tostocchè questi l'hanno stretramenti serrata, le Scimie se lo portano via prestamente, e vanno a mangiarsele in disparte. Altre Scimie del genere degli Scimiotti, ovvero delle Scimie a coda pigliante, si serwono similmente della lor coda con molto profitto per pescare il Pesce; essi lo pigliano mediante la loro coda, come farebbesi con una mano. Hanno altresì l'accortezza di rompere con una pietra la scaglia dell' Offriche per mangiarle. Quette Scimie sanno atraccarsi, e sospendersi le une all'estremità dell'altre per attraversare un ruscello, o lanciarsi da un' albero all' altro.

# CONT. DELLA NATURA. CONCLUSIONE.

Пà termino il mio favellare. Ho prodotto J bastanti fatti , e di tale importanza, onde giudicar possano i miei Leggitori de piaceri che vanno uniti alla Contemplazione della Natura. Ma questa Contemplazione rimarrebbesi molto infruttuosa, se non ci conducesse all'Autore della Natura. Questo si è quell' Adorabile Essere, che del continuo cercar bisogna nell'immensa catena di produzioni diverse, in cui la sua Potenza e Sapienza dipinte appariscono con tanta verità, e splendore. Egli non fi rileva immediatamente a noi, non permettendolo il Piano, che ha scelto; ma bensì ha incaricato i cieli, e la terra di annunziarci quello ch' Egli è. Ha proporzionato le nostre facoltà a quel linguaggio divino, e ha risvegliato genii sublimi, che attentamente ne ricerchino le beilezze, e ne divengan gl' Interpreti. Rilegati per qualche tempo in un piccolo ed oscuro Pianeta non abbiamo che la porzione di luce, che nello stato presente ci conveniva. Raccogliamo preziosamente tutti li tratti di questa luce, senza lasciarne perdere alcuno. Camminiamo affifiiti dal suo chiarore. Un giorno attigneremo all' Eterna Sorgente di ogni luce, e in vece di contemplare l'Artefice nel lavoro , contempleremo il lavoro nell' Artefice . Presentemente veggiam le cose in confuso, e come per vetro oscuro, ma allora le vedremo faccia a faccia.

#### IL FINE,

### TAVOLA

#### DE' CAPITOLI

Contenuti in questo Terzo Volume:



# PARTE UNDECIMA, DELL'INDUSTRIA DEGLI ANIMALI.

|           | T                                  |     |
|-----------|------------------------------------|-----|
| AP.I.     | 1 Ntroduzione: pag.                | *   |
|           | Capitolo Primo. Generalità circa   |     |
|           |                                    | 171 |
| II.       | Avvedutezza nella conservazione    |     |
| -         | della specie                       | 7   |
| III.      | La propagazione della specie.      | 9   |
| IV.       | Riflessioni sulla moltiplicazione  |     |
|           | nata dal concorso de sessi.        | IN  |
| V.        | Il luogo, e la disposizione delle  | *   |
|           | uova, e la cura de figliuoletti.   | 14  |
| VI.       | Continuazione dello stesso Argo-   |     |
| W         | mento. Gli Uccelli.                | 56  |
| VII.      | Continuazione dello stesso Argo-   | +5  |
|           | mento. I Quadrupedi.               | 32  |
| VIII.     | Riflessioni intorno l' Amore degli |     |
| 20.0      | Animali pe' loro figli.            | 34  |
| IX.       | Del Naturale degli Animali.        | 40  |
| <b>X.</b> | Delle società animali in generale. | 43  |
| XI.       | Le società impropriamente tali ,   | 44  |
| XII.      | Riflessioni .                      | 45  |
| XIII.     | Gli Uccelli di passaggio:          | 48  |
| XIV.      | Le Aringhe.                        | 52  |
| XV.       | I Tani li managa                   | 55  |
| XVI.      | Le società propriamente tali.      | 57  |
|           | X 3 XVII.                          | 34, |
|           | 4 441                              |     |

| 308          | T 3      | AVC        | TE                  |            |     |
|--------------|----------|------------|---------------------|------------|-----|
| CAP.XVII.    |          | chi comu   |                     | pag.       | 58  |
| XVIII.       | I Bru    | chi proce  | Jionarii.           | , ,        | 59  |
| XIX.         | Manie    | re parti   | colari de           | Bruchi     |     |
| arat         |          | nti in so  | cieta.              |            | 61  |
| XX.          | Questi   | cione.     | hanno per           | find nei-  | 64  |
| XXI.         |          |            | cazione de          |            | 66  |
| XXII.        |          | rmiche.    | ,                   | 1.8.0      | 67  |
| XXIIL        | Le Ve    | spe sotte  | rranee :            |            | 73  |
| XXIV.        | I Cala   | abroni, ec | l alcune a          | tre spe-   |     |
|              |          | di Vespe   |                     |            | 79  |
| XXV.         |          | espe Cart  | olaje :             |            | 81  |
| XXVI.        | Le A     | pr.        | dello stess         | a Argo     | 84  |
| XXVII        | me       | nto - Idei | sul reg             | olamento   |     |
|              |          | le Api.    |                     |            | 90  |
| XXVII        | I. De' F | uchi.      |                     |            | 109 |
| XXIX.        | I Caj    | stori.     |                     |            | 112 |
| XXX.         | Rifle    | Jioni sopr | a i Castor          | i -        | 116 |
| XXXI,        | De' I    | opi, o S   | orci Muse           | hiati 🖥    | 123 |
| 7            |          | _ 4000     | <b>3</b>            |            | 405 |
|              |          |            |                     |            |     |
| PAI          | TE       | DUC        | DEC                 | IMA,       |     |
| SECTIF       | ro DE    | TT' INT    | USTRIA              | DEGI       | 2   |
| DECC.        | . Di     | ANIMA      | LI.                 |            |     |
| CAPI         | 2        | Eneralità  | intornolei          | ndu Ario   | ·   |
| Market Conf. | U        | se manie   | ere di var          | ii Insetti | 2   |
|              | rel      | ative al   | le loro 1           |            |     |
| -            | fol      | î          |                     | , pag      | 126 |
| 11.          | L Br     | uchi, che  | sospen              | dono per   | 127 |
| III.         | 1 D.     | parte des  | setana.<br>Si legan | o con un   |     |
| TIT.         |          | to.        | Ji ugun             |            | 128 |
| IV.          | 1 Bri    | uchi, che  | fi fabri            | cano de    |     |
|              | Bo       | zzoli .    | Li,                 |            | 129 |
| 9            |          |            |                     | χ.         | _   |

|           | DE CAPITOLI: 327                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AP.V.     | I Falsi Bruchi, che si lavorano                                                                    |
| 478       | de Bozzoli doppj pag. 137                                                                          |
| VI.       | Gl'Insetti, che vivono nelle Frutta. ivi                                                           |
| VII.      | Gl' Insetti, che piegano e rotolano                                                                |
| *7111     | le foglie delle Piante. 139                                                                        |
| WIII.     | Gl'Insetti, che minano le foglie                                                                   |
| IX.       | delle Piante. 142<br>Le False-Tignuole 146                                                         |
| X.        | Le False-Lignuole 1 146                                                                            |
| 70.0      | Delle Tignuole in generale. Le                                                                     |
| XI.       | Tignuole domestiche. 149                                                                           |
| XII.      | Tignuole campestri, ed acquatiche. 151                                                             |
| VIII      | Gl'Insetti, che si coprono delle                                                                   |
| XIII.     | loro materie escrementizie. 155.                                                                   |
| WILL.     | Gl'Insetti, che abitano in una                                                                     |
| XIV.      | specie di schiuma.                                                                                 |
| WATE.     | Il Ragno, che formasi un ricove-                                                                   |
| XV.       | ro in una bolla d'aria. 160                                                                        |
| XVI.      | Il Ragno Minatore                                                                                  |
| AT ANY    | Riflefioni sopra queste diverse ma-                                                                |
| XVII.     | niere di operare negl' Insetti. 166.                                                               |
| NEW TANK  | Maniera di operare de Testacei.                                                                    |
| XVIII     | Mitolo di fiume                                                                                    |
| XIX.      | - June La                                                      |
| XX.       | U Coltellajo. 172                                                                                  |
| XXI.      | I Datteri, e le Foladi                                                                             |
|           | Diversi Insetti o Animali di Mare.                                                                 |
| XXII.     | Le Ortiche . 176                                                                                   |
| XXIII.    | Le Stelle 183                                                                                      |
| XXIV.     |                                                                                                    |
| XXV.      | - I mile t Zir Cirata                                                                              |
|           | I Testacei, che filano. I Mitoli,                                                                  |
| XXVI.     | e le Pinne Marine.                                                                                 |
| 4824 1 14 | Marini de Guttatta Animale                                                                         |
|           | I Testacei, e gli altri Animali<br>Marini, che si attaccano con<br>una sorta di glutine, o di sugo |
|           | una sorta di giutine, o di sugo                                                                    |
| VVVIII    | pietroso . 197                                                                                     |
| XXVII     |                                                                                                    |
|           | I. Maniera di operare negli Uccelli. 215                                                           |
| 2 4       | X 4 XXIX                                                                                           |

| TAVOLA DE CAPITOLE:                       | -      |
|-------------------------------------------|--------|
| P.XXIX. Continuazione dello stesso Argo   | 2" 1   |
|                                           | . 227  |
| XXX. Maniere d'operare de Quadrupe        | -      |
| di . Il Coniglio .                        | 235    |
| XXXI. La Marmotta.                        | 242    |
| XXXII. Del Linguaggio delle Bestie:       |        |
| XXXIII. Continua lo stesso Argomento.     | 252    |
| XXXIV. Il Bruco, che lavorafi un Boz      |        |
| zolo a Nassa di Pesce . Irrego            |        |
| larità nel lavoro degl' Insetti           |        |
| Riflessione in tale proposito.            | 265    |
| XXXV. Il Bruco Rotolatore, che si fab     | -      |
| brica un bozzolo a grano di vena          | 2. 269 |
| XXXVI. Maniere analoghe di agire d'ac     | 1-     |
| cuni altri Insetti.                       | 271    |
| XXXVII.La Tignuola delle foglie . Saggi   | 0      |
| di spiegazione de suoi ando               | Z-     |
| menti.                                    | 275    |
| XXXVIII. Ripefioni intorno l'industria de | és .   |
| gli Animali.                              | 282    |
| XXXIX. L' Ape, che fabbrica un nido co    | 72     |
| una specie di Glutine.                    | 286    |
| XL. L' Ape Tapezziera.                    | 288    |
| XLI. La Vespa Muratrice                   | 291    |
| XLII. Il Formicaleone.                    | 295    |
| XLIII. Il Rospo.                          | 303    |
| XLIV. Le Aftuzie del Lepre e del Cerve    |        |
| XLV. La Volpe.                            | 308    |
| XLVI. L'Elefante?                         | 310    |
| XLVII. L'Orang-Outang                     | 316    |
| Conclusione.                              | 324    |

Dynama by Google

## INDICE

De' nuovi Capitoli, e delle Note principali aggiunte, dall' Autore a questa nuova Edizione.

#### PARTE UNDECIMA.

#### C. A. P. I.

NOT. I PRova dell'immaterialità dell'Anima dedotta dalla semplicità, ed unità dall' IO. pag. 4
2 Del linguaggio artificiale, o della parola confiderata come un carattere proprio a distinguer l' Uomo dal Bruto. Ciò, che sono le idee medie nel ragionamento.

#### CAP. II.

E:

03

T Della Popolazione del Globo. Bilancia tra la moltiplicazione, e la distruzione nelle diverse spezie.

#### C A P. III.

2 Istoria di due piccoli Papagalli della Guinea. Esempio singolare di conjugale tenerezza. Il Kamichi.

#### C A P. IV.

A Tempi assegnati alla copula de' varii Animali.

#### CAP V.

Produzioni delle Uova delle Cavallette, delle Lucertole, della Tartaruga, del Cocodrillo, e di alcuni Amnibi:

3 Notabile industria d'un piccolo In-

| 000  | INDICE                                                                  |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| NOT. | setto, che accartoccia le foglie delle                                  |    |
| MOI. | Piante per deporvi le uova . pag.                                       | -  |
|      | A Riflessioni sul discernimento attribui-                               | 20 |
|      | to alla Reina dell' Api relativa-                                       |    |
| 19,  |                                                                         |    |
|      | if Cine i tumori della Della                                            | 21 |
|      | 6 Circa i tumori delle Bestie cornute,                                  |    |
|      | ed il verme, che cresce in questi                                       |    |
|      | tumori                                                                  | 22 |
|      | 8 Delle Galle, che la puntura di vari                                   |    |
|      | Insetti fa nascere su le Piante.                                        | 23 |
|      | 9 Della Mosca a sega, e la Cicala.                                      | 24 |
| 2 .  | to Maniere singolari di operare degli                                   | -  |
|      | Scarafaggi Pillolari, che rinchiudon                                    |    |
| - 1  | le Uova nelle piccole pallottole di                                     |    |
| -    | escrementi. Altre maniere non me-                                       |    |
|      | no fingolari di Scarafaggi sotterra-                                    |    |
| 2,   | tori, che sepelliscono i cadaveri di                                    |    |
| 4    | varii Animali per deporvi le loro                                       |    |
|      | 4ova.                                                                   | Ó  |
|      |                                                                         | ~  |
|      | C A P. VI.                                                              |    |
|      | Amori, e Governo degli Uccelli                                          |    |
| 4    | Amori, e Governo degli Uccelli:<br>Diversi Uccelli, che non costruisco- |    |
|      | no midi, e che depongono le uova                                        |    |
|      | in nidi altrui, o negli avanzi di                                       |    |
|      | vecchie fabriche, in alberi bucati.                                     |    |
|      | Andamenti fingolari del Cuculo.                                         |    |
|      |                                                                         |    |
|      | h Reaming dell'oute and and all The                                     | 27 |
|      | Esempio dell'arte, con cui gli Uc-                                      |    |
|      |                                                                         |    |

Il Rigogolo.

4 Coraggio degli Augelli nel difendere la prole, e qual cura ne prendano.

La Gallina, il Rigogolo, la Cicogna.

5 Diligenze degli Uccelli per addeftrare i loro figliuoletti al volo. La Cicogna, l'Aquila, la Rondinella. 35 CAP.

30

#### C A P. VII.

MOT. 1 Amori de' Quadrupedi, ben diversi da que' degli Augelli. Esempio di unione conjugale ne' Quadrupedi. Il Cavriolo. Diverse cure de' Quadrupedi pe' loro figliuoletti: intrepidezza nel difenderli. La Lupa. La Lionessa. Sotterranei e covacciolo della Talpa: educazione de' suol figli. Lo Scojattolo. L' Opossum. La Marmosa.

#### C A P. VIII.

La covatura della Gallina.

Risultati di varie sperienze di Mr. de MONTBEILLARD su la covatura delle Uova estranee.

#### C A P. IX.

1 Dell' Unau, ovvero Ai, detto anche Pigro.

2 Esempi di Animali feroci, de'quali alcuni fi addimesticano fino ad un certo segno, ed altri non si piegano giammai sotto la mano dell' Uomo. Il Lupo; l'Orso; il Tigre; l'Ocelot; la Pantera.

#### C A P. XII.

Lesempio d' Animali di differenti classi, che contraggono legami di unione tra di essi, mercè l'abitudine, e la coabitazione. Le Anatre, i Polli d'India.

#### C A P. XIII.

Cause generali esterne, le quali de-

| NOT.     | INDICE                                                                   |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUI.     | Causa non meno generale, ma in-                                          |           |
|          | terna, che influisce su tali migra-                                      |           |
|          | zioni . pag. 4                                                           | ō         |
| 9        | Varietà, che osservasi nelle migra-                                      |           |
| 21       | zioni delle diverse spezie d'Uccel-<br>li. Migrazioni delle Rondini. Er- |           |
| •        | rori su tale Materia. Volo singo-                                        |           |
|          | lare degli Stornelli. Passaggio delle                                    |           |
|          | Grue e loro disciplina. Migrazioni                                       |           |
|          | irregolari d'alcune spezie seden-                                        | -         |
| 1        | ·                                                                        | 50        |
|          | C A P. XIV.                                                              |           |
| 5        | Sorprendente fecondità delle Aringhe.                                    |           |
| 100      | Cagioni, che determinano le loro                                         |           |
| 4        |                                                                          | 54        |
| (1)      | C A P. XV.                                                               |           |
|          | Sopra i Topi di passaggio, o Le-                                         |           |
| 10.00    | mingi.                                                                   | 56        |
| 71.      | C A P. XVIII.                                                            |           |
|          | Della qualità velenosa de' Bruchi                                        |           |
|          | Della qualità velenosa de' Bruchi processionarii della Quercia, ed in    |           |
|          | generale de Bruchi vellutati.                                            | <u>59</u> |
|          | De' Bruchi proceffionarii del Pino,<br>e delle loro evoluzioni.          | 60        |
|          |                                                                          | U         |
|          | C A P. XIX.                                                              |           |
| 1 44     | Intorno i Bruchi, che vivono in so-                                      |           |
| <u>I</u> | cietà in una spezie di hamachi, o                                        | 61        |
|          | letti penfili di pura seta.  Circa i Bruchi, che vivono in società       | 0         |
| . 19     | sotto tende di seta.                                                     | 62        |
|          | andth series we seems                                                    | -         |
|          | C A D VY                                                                 |           |
|          | C A P. XX.  Relativamente alla Quistione, se lo                          |           |

| NOT.       | DELLE NOTE.  flato sociale, in cui vivono varie                                                             | 33               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | spezie di Bruchi dipenda unicamente<br>dalle circoftanze, che concorsero<br>al loro nascimento. pag.        | 65               |
|            | C A P, XXI.                                                                                                 |                  |
|            | To D' una Cimice, che conduce e di-<br>fende i suoi figliuoletti, come una<br>Gallina i suoi Pulcini.       | 68               |
|            | C A P. XXII.                                                                                                |                  |
|            | Di tre sorte d'Individui, che incon-<br>transi nelle Formiche; delle loro<br>nova, de'loro vermi, e de'Boz- |                  |
|            | zoli, che si filano.  Varie Osservazioni intorno l'indu-                                                    | 67.              |
|            | firia, e'l governo delle Formiche.                                                                          | 70               |
| <b>F</b> 2 | C A P. XXIII.                                                                                               |                  |
|            | Dell'Architettura delle Vespe sotter-<br>ranee.                                                             | 76               |
|            | 2 Del governo delle Vespe sotterra-                                                                         | 70               |
|            | nee, e delle premure, ch'esse pren-<br>donsi per la loro prole,                                             | ivi              |
|            | 3 Circa la costruzione del Vespajo, la materia, di cui è fatta, e l'arte,                                   |                  |
| ١.         | la materia, di cui è fatta, e l'arte, con cui le Vespe la raccolgono, la preparano, e l'impiegano.          | <mark>7</mark> 8 |
|            | C A P. XXIV.                                                                                                |                  |
|            | (Capitolo interamente nuovo). I Ca-<br>labroni, ed alcune altre spezie di                                   | 79               |
| δ.         | Vespe.                                                                                                      |                  |
| ,          | C A P. XXV.                                                                                                 |                  |
|            | (Capitolo interamente nuovo). Le Vespe cartolaje.                                                           | 8                |
|            | 2 Carte fatte di legno, o di corteccie da                                                                   |                  |

| da Mr.SCHOEFFER ad imitazio-                                                                                                                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ne di quelle delle Vespe, pag.                                                                                                                      | 84  |
| C A P. XXVI.                                                                                                                                        | -   |
|                                                                                                                                                     |     |
| Intorno la forma delle cellette delle Api, e loro rispettiva disposizione.                                                                          | 85  |
| 2 De re ordini d'Individui componenti                                                                                                               | P 3 |
| la società delle Api, e de' tre or-                                                                                                                 |     |
| dini di cellette, che le Operaje loro                                                                                                               |     |
| appropriano, Osservazioni di Mr.                                                                                                                    |     |
| RIEM in tale proposito.                                                                                                                             | ivi |
| 3 Importanti Osservazioni intorno gli                                                                                                               |     |
| Sciami delle Api, che dividonsi al                                                                                                                  |     |
| sortir che fanno dall'Alveare, e<br>che collocansi separatamente in un                                                                              |     |
|                                                                                                                                                     |     |
| maniere d'operare di questi Sciami,                                                                                                                 |     |
| e quelle degli altri, che dividonsi                                                                                                                 |     |
| dopo aver già lavorato,                                                                                                                             | 88  |
| maniere d'operare di questi Sciami, e quelle degli altri, che dividonsi dopo aver già lavorato, su la strage de Maschi, che si pre-                 | 0-  |
| tende venga fatta dalle Api Operaje. 6 Circa il numero delle cellette reali,                                                                        | oy  |
| che ponno incontrarsi nello ftesso                                                                                                                  |     |
| Alveare,                                                                                                                                            | ivi |
| C A P. XXVII.                                                                                                                                       |     |
| _                                                                                                                                                   |     |
| The le Api adattano il cibo all'età,                                                                                                                | 00  |
| ed ana quanta del verme.                                                                                                                            | 99  |
| ed alla qualità del verme.  3 Improbabilità dell'opinione di alcuni Coltivatori Tedeschi, i quali pre-                                              |     |
| tendono, che le Api con i Neutri                                                                                                                    |     |
| generino, ed anzi che non generino                                                                                                                  |     |
| se non Pecchioni. Piccole Reine,                                                                                                                    |     |
| tendono, che le Api con i Neutri<br>generino, ed anzi che non generino<br>se non Pecchioni. Piccole Reine,<br>che credonsi esistere un gli alveari. | 91  |
| g Scoverta di Mr. Schikach chea                                                                                                                     |     |
| l'origine della Regina delle Api                                                                                                                    |     |
| Obbiezione . Risposta . Riflessioni                                                                                                                 | 96  |
| su tale scovesta.                                                                                                                                   | 75  |

| NOT, | DELLE NOTE.  7 Le Api operaje esser elleno, che privano di vita le Regine sopranumerarie. Osservazioni in tale proposito.  8 Scoperta di Mr. DEBRAW circa la fecondazione delle uova dell' Api mercè lo sperma, che i maschi spargono nelle cellette. Osserva- |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | zioni dell' Autore su tale Argomento. Il mistero di questa fecondazione non è ancora bene dilucidato. 101 Della maniera, onde le Api raccolgono il mele e la cera, e dell'arte, con cui mettono in opera quest' ultima. Falsa opinione d'un Natura-            |
|      | lista celebre circa la figura esagona delle cellette.  104  11 Del Problema relativamente alle cellette delle Api, e sua soluzione fatta da KOENIG. Passo di Mr. de MAIRAN su tal particolare.  104  104  105                                                  |
| ,    | C A P. XXVIII.  ( Capitolo interamente nuovo ) I Fuchi .  C A P. XXX.                                                                                                                                                                                          |
|      | Piccolo schirrimento su le congietature proposte dall'Autore per tentar di render ragione dell' industria de' Castori.  C A P. XXXI.                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Capitolo interamente nuovo) I To-<br>pi, o Sorci Muschiati. 128<br>2 Particolarità anatomiche del Topo                                                                                                                                                         |

PAR-

| 334 | 7 | 1 | N | D | r: | C | E |
|-----|---|---|---|---|----|---|---|
|-----|---|---|---|---|----|---|---|

### PARTE DUODECIMA.

|      | C A P. IV.                                                                                                                                                        |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TOM. | sce il suo bozzolo per di fuori, e<br>senza esservi dapprima chiuso den-                                                                                          | *** |
| 9    | 7 Industria de Bruchi, che si costrui-<br>scono bozzoli di granellini di sab-<br>bia, che legano con seta,                                                        | 134 |
|      | C A P VI,                                                                                                                                                         | -34 |
| •    | Degl'Insetti, che allignano entro le frutta, e della vita solitaria, che menano.  Intorno il piccol Bruco, che vive                                               | 137 |
|      | nel Cardo a berettajo .<br>C A P. VII.                                                                                                                            | LUZ |
| -    | 5 Osservazione di Mr. de GEER sa<br>la meccanica, merce cui diverse<br>spezie di Bruchi giungono a ravvol-<br>gere le foglie delle Piante.                        | 141 |
|      | C A P. VIII.                                                                                                                                                      |     |
|      | De'piccoli Insetti, che minano le foglie delle Piante. Singolar maniera di operare, cui appiglianfi questi Minatori in grande per mettera più agiati nello scavo. | 143 |
|      | 3 Intorno i Minatori del Giusquiamo.                                                                                                                              | ivi |
|      | C A P. IX.                                                                                                                                                        |     |
| _    | * Le False-Tignuole e loro Far-<br>falle.                                                                                                                         | 147 |
|      | 49744 9 4                                                                                                                                                         |     |

|      | DELLE NOTE: 33                                                                                                   | 7          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | C A P. X.                                                                                                        | * 4        |
| NOT. | Mezzi per diftruggere le Tignuole domestiche. pag.                                                               | 151        |
| ~    | C A P. XI.                                                                                                       |            |
|      | Tiverse maniere di operare delle                                                                                 |            |
|      | Tignuole acquatiche.  2 Andamenti relativi all'ultima Metamorfofi delle Tignuole acquatiche.                     | 153<br>154 |
|      | C A P. XII.                                                                                                      | _          |
|      | ( Capitolo interamente nuovo ). Gl'<br>Insetti, che copronfi de'loro escre-<br>menti.                            | ι<br>159   |
|      | C A P. XIII.                                                                                                     | -          |
|      | Capitolo interamente nuovo ) Gl'<br>Insetti, che abitano in una specie<br>di schiuma.                            | 158        |
|      | C A P. XIV.                                                                                                      |            |
|      | (Capitolo interamente movo). Il Ragno, che si fa un ricovero di bolle d'aria.  Maniera, onde operasi la feconda- | 160        |
|      | zione di questi Ragni.                                                                                           | 162        |
|      | C A P. 'XV.                                                                                                      |            |
| 100  | (Capitolo interamente nuovo). Il Ragno minatore. 3 Osservazioni sul Ragno Minatore,                              | 163        |
|      | C A P. XVIII.                                                                                                    | _          |
| Ĺ    | Diversi Testacei di mare, che ri-                                                                                |            |
|      | gettano l'acqua per certi tubi, ed<br>in particolare delle Came.                                                 | 171        |
| T,   | III. X CAP.                                                                                                      |            |

### INDICE

| NOT. 2 Che i Datteri possono forare le pietre le più dure: maniera della quale al parer di un Naturalista, si servono a tal'uopo. Fosforo di questo Testaceo. I Datti, genere di Testacei, i di cui andamenti rassomigliano a que' de' Datteri. pag. 175  C A P. XXI.  Rissessimi sopra le Nomenclature degli Zoositi, in proposito delle Ortiche di mare.  Conghiettura circa il Zoosito nominato Gelatina di mare.  C A P. XXII.  I Varietà delle stelle di mare.  Errori, che i Nomenclatori ponno aver commessi circa le Stelle di mare. Rissessimi a questo proposito.  C A P. XXIII.  Varietà de'Ricci-marini.  Sorprendente composizione d'un Riccio di mare.  C A P. XXIV.  Del Bernardo Eremita. Osservazione anatomica di SWAMMERDAM su questo Crostaceo. Rissessimi intorno a tale argomento.  C A P. XXV.  Opinione di alcuni Naturalisti, i quali pretendono, che i Mitoli di | 338    | INDICE                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| tre le più dure: maniera della quale al parer di un Naturalista, si servono a tal'uopo. Fossoro di questo Testaceo. I Datti, genere di Testacei, i di cui andamenti rassomigliano a que' de' Datteri. pag. 175  C A P. XXI.  Rissessimi sopra le Nomenclature degli Zoositi, in proposito delle Ortiche di mare.  Conghiettura circa il Zoosito nominato Gelatina di mare.  C A P. XXII.  I Varietà delle stelle di mare.  Errori, che i Nomenclatori ponno aver commessi circa le Stelle di mare. Rissessimi a questo proposito.  C A P. XXIII.  2 Varietà de'Ricci-marini. 3 Sorprendente composizione d'un Riccio di mare.  C A P. XXIV.  2 Del Bernardo Eremita. Osservazione anatomica di SWAMMERDAM su questo Crostaceo. Rissessimi intorno a tale argomento.  C A P. XXV.  2 Opinione di alcuni Naturalisti, i quali pretendono, che i Mitoli di                                    |        | C A P. XX.                                                                |            |
| al parer di un Naturalista, si servono a tal'uopo. Fossoro di questo Testaceo. I Datti, genere di Testaceo, i di cui andamenti rassomigliano a que' de' Datteri. pag. 175  C A P. XXI.  Rissessimi sopra le Nomenclature degli Zoositi, in proposito delle Ortiche di mare.  Conghiettura circa il Zoosito nominato Gelatina di mare.  C A P. XXII.  Varietà delle stelle di mare.  Errori, che i Nomenclatori ponno aver commessi circa le Stelle di mare. Rissessimi a questo proposito.  C A P. XXIII.  Varietà de'Ricci-marini.  Sorprendente composizione d'un Riccio di mare.  C A P. XXIV.  Del Bernardo Eremita. Osservazione anatomica di SWAMMERDAM su questo Crostaceo. Rissessimi intorno a tale argomento.  C A P. XXV.  Opinione di alcuni Naturalisti, i quali pretendono, che i Mitoli di                                                                                  | NOT.   | 2 Che i Datteri possono forare le pie-                                    |            |
| flacei, i di cui andamenti rassomi- gliano a que' de' Datteri. pag. 175  C A P. XXI.  Riflessioni sopra le Nomenclature degli Zoositi, in proposito delle Or- tiche di mare.  Conghiettura circa il Zoosito nomina- to Gelatina di mare.  C A P. XXII.  Varietà delle stelle di mare. Errori, che i Nomenclatori ponno aver commessi circa le Stelle di mare. Rissessioni a questo proposito.  C A P. XXIII.  Varietà de'Ricci-marini. Sorprendente composizione d'un Ric- cio di mare.  C A P. XXIV.  Del Bernardo Eremita. Osservazio- ne anatomica di SWAMMERDAM su questo Crostaceo. Rissessioni torno a tale argomento.  C A P. XXV.  Opinione di alcuni Naturalisti, i quali pretendono, che i Mitoli di                                                                                                                                                                             |        | al parer di un Naturalista, si ser-<br>vono a tal'uopo. Fossoro di questo |            |
| gliano a que' de' Datteri . pag. 175  C A P. XXI.  Riflessioni sopra le Nomenclature degli Zoositi, in proposito delle Ortiche di mare . 177  Conghiettura circa il Zoosito nominato Gelatina di mare . 183  C A P. XXII.  Varietà delle stelle di mare . 184  Errori, che i Nomenclatori ponno aver commessi circa le Stelle di mare. Riflessioni a questo proposito. 186  C A P. XXIII.  Varietà de'Ricci-marini . 188  Sorprendente composizione d'un Riccio di mare . 189  C A P. XXIV.  Del Bernardo Eremita . Osservazione anatomica di SWAMMERDAM su questo Crostaceo . Riflessioni intorno a tale argomento . 191  C A P. XXV.  Opinione di alcuni Naturalisti , i quali pretendono , che i Mitoli di                                                                                                                                                                              |        | Testaceo I Datti, genere di Te-                                           |            |
| Riflessioni sopra le Nomenclature degli Zoositi, in proposito delle Ortiche di mare.  Conghiettura circa il Zoosito nominato Gelatina di mare.  CAP. XXII.  Varietà delle stelle di mare.  Errori, che i Nomenclatori ponno aver commessi circa le Stelle di mare. Rislessioni a questo proposito.  CAP. XXIII.  Varietà de'Ricci-marini.  Sorprendente composizione d'un Riccio di mare.  CAP. XXIV.  Del Bernardo Eremita. Osservazione anatomica di SWAMMERDAM su questo Crostaceo. Rislessioni intorno a tale argomento.  CAP. XXV.  Opinione di alcuni Naturalisti, i quali pretendono, che i Mitoli di                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      | gliano a que' de' Datteri. pag.                                           | 175        |
| degli Zoofiti, in propofito delle Ortiche di mare.  6 Conghiettura circa il Zoofito nominato Gelatina di mare.  183  C A P. XXII.  1 Varietà delle fielle di mare.  2 Errori, che i Nomenclatori ponno aver commessi circa le Stelle di mare. Rissessioni a questo proposito.  C A P. XXIII.  2 Varietà de'Ricci-marini. 3 Sorprendente composizione d'un Riccio di mare.  C A P. XXIV.  2 Del Bernardo Eremita. Osservazione anatomica di SWAMMERDAM su questo Crostaceo. Rissessioni intorno a tale argomento.  C A P. XXV.  2 Opinione di alcuni Naturalisti, i quali pretendono, che i Mitoli di                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | C A P. XXI.                                                               |            |
| tiche di mare .  Conghiettura circa il Zoofito nominato Gelatina di mare .  CAP. XXII.  Varietà delle stelle di mare .  Errori, che i Nomenclatori ponno aver commessi circa le Stelle di mare. Rissessimi a questo proposito.  CAP. XXIII.  Varietà de'Ricci-marini .  Sorprendente composizione d'un Riccio di mare .  CAP. XXIV.  Del Bernardo Eremita . Osservazione anatomica di SWAMMERDAM su questo Crostaceo . Rissessimi mintorno a tale argomento .  CAP. XXV.  Opinione di alcuni Naturalisti , i quali pretendono , che i Mitoli di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                           |            |
| to Gelatina di mare.  C A P. XXII.  1 Varietà delle stelle di mare. 2 Errori, che i Nomenclatori ponno aver commessi circa le Stelle di mare. Rissessimi a questo proposito.  C A P. XXIII.  2 Varietà de'Ricci-marini. 3 Sorprendente composizione d'un Riccio di mare.  C A P. XXIV.  2 Del Bernardo Eremita. Osservazione anatomica di SWAMMERDAM su questo Crostaceo. Rissessimi intorno a tale argomento.  C A P. XXV.  2 Opinione di alcuni Naturalisti, i quali pretendono, che i Mitoli di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | tiche di mare.                                                            | 177        |
| Varietà delle stelle di mare.  Errori, che i Nomenclatori ponno aver commessi circa le Stelle di mare. Rissessioni a questo proposito.  C A P. XXIII.  Varietà de'Ricci-marini. Sorprendente composizione d'un Riccio di mare.  C A P. XXIV.  Del Bernardo Eremita. Osservazione anatomica di SWAMMERDAM su questo Crostaceo. Rissessioni intorno a tale argomento.  C A P. XXV.  Opinione di alcuni Naturalisti, i quali pretendono, che i Mitoli di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | è.     | to Gelatina di mare.                                                      | 183        |
| e Errori, che i Nomenclatori ponno aver commessi circa le Stelle di mare. Ristessioni a questo proposito.  C A P. XXIII.  2 Varietà de'Ricci-marini. 3 Sorprendente composizione d'un Riccio di mare.  C A P. XXIV.  2 Del Bernardo Eremita. Osservazione anatomica di SWAMMERDAM su questo Crostaceo. Ristessioni intorno a tale argomento.  C A P. XXV.  2 Opinione di alcuni Naturalisti, i quali pretendono, che i Mitoli di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | C A P. XXII.                                                              |            |
| aver commessi circa le Stelle di mare. Rissessioni a questo proposito.  C A P. XXIII.  2 Varietà de'Ricci-marini.  3 Sorprendente composizione d'un Riccio di mare.  C A P. XXIV.  2 Del Bernardo Eremita. Osservazione anatomica di SWAMMERDAM su questo Crostaceo. Rissessioni intorno a tale argomento.  C A P. XXV.  2 Opinione di alcuni Naturalisti, i quali pretendono, che i Mitoli di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Errori, che i Nomenclatori ponno                                          | 184        |
| 2 Varietà de'Ricci-marini. 3 Sorprendente composizione d'un Riccio di mare.  C A P. XXIV.  2 Del Bernardo Eremita. Osservazione anatomica di SWAMMERDAM su questo Crostaceo. Ristessioni intorno a tale argomento.  C A P. XXV.  2 Opinione di alcuni Naturalisti, i quali pretendono, che i Mitoli di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •      | aver commessi circa le Stelle di<br>mare. Rislessioni a questo proposito. | 180        |
| Sorprendente composizione d'un Riccio di mare.  C A P. XXIV.  Del Bernardo Eremita. Osservazione anatomica di SWAMMERDAM su questo Crostaceo. Ristessioni intorno a tale argomento.  C A P. XXV.  Opinione di alcuni Naturalisti, i quali pretendono, che i Mitoli di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | C A P. XXIII.                                                             |            |
| C A P. XXIV.  Del Bernardo Eremita. Osservazione anatomica di SWAMMERDAM su questo Crostaceo. Ristessioni intorno a tale argomento.  C A P. XXV.  Opinione di alcuni Naturalisti, i quali pretendono, che i Mitoli di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                           | <b>188</b> |
| Del Bernardo Eremita. Osservazione anatomica di SWAMMERDAM su questo Crostaceo. Ristessioni intorno a tale argomento.  C A P. XXV.  2 Opinione di alcuni Naturalisti, i quali pretendono, che i Mitoli di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | cio di mare.                                                              | 189        |
| ne anatomica di SWAMMERDAM su questo Crostaceo. Ristessioni in- torno a tale argomento.  C A P. XXV.  Opinione di alcuni Naturalisti, i quali pretendono, che i Mitoli di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | C A P. XXIV.                                                              |            |
| su questo Crostaceo. Ristessioni intorno a tale argomento.  C A P. XXV.  Opinione di alcuni Naturalisti, i quali pretendono, che i Mitoli di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | Del Bernardo Eremita. Osservazio-                                         |            |
| torno a tale argomento.  C A P. XXV.  Opinione di alcuni Naturalisti, i  quali pretendono, che i Mitoli di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | su questo Crostaceo. Ristessioni in-                                      |            |
| Opinione di alcuni Naturalisti, i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( F 8) | torno a tale argomento.                                                   | 191        |
| quali pretendono, che i Mitoli di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | C A P. XXV.                                                               |            |
| quali pretendono, che i Mitoli di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 2 Opinione di alcuni Naturalisti, i                                       |            |
| mare fiano privi di facoltà loco-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.    | quali pretendono, che i Mitoli di                                         |            |

|      |                                                                                                                                                                                                                             | ′   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| иот. | motiva. Osservazioni su tal pro-<br>posito. pag.                                                                                                                                                                            |     |
|      | C A P. XXVI.                                                                                                                                                                                                                |     |
| 12   | 5 De' vermi di mare. che stanziano<br>in tali crostacei. Errore circa la<br>crostazione di questi tubi. Diversi<br>generi di tali vermi, loro relazioni<br>co' Polipi de' Coralli, delle Coralli-<br>ne ec. Organi di mare. | 200 |
|      | 6 Varietà nella adesione delle Oftri-<br>che: l'incontrano, le medesime va-<br>rietà nelle Ostriche fossili. Risses-<br>sioni intorno a ciò. Perle, e loro                                                                  |     |
|      | origine.                                                                                                                                                                                                                    | 201 |
|      | C A P. XXVII.                                                                                                                                                                                                               |     |
|      | De' movimenti de' Pesci, e loro ma-                                                                                                                                                                                         |     |
|      | niere di nuotare.                                                                                                                                                                                                           | 203 |
|      | Particolarità intorno la struttura della<br>Seppia. Osservazione sull'emissione                                                                                                                                             |     |
|      | del suo Inchiostro.                                                                                                                                                                                                         | 204 |
| - '  | 3 Animali di mare, che forano le                                                                                                                                                                                            |     |
|      | conchiglie per nutrirsi della sostanza                                                                                                                                                                                      |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                             | 206 |
| -    | 4 Maniere d'operare di alcuni Cetacei.                                                                                                                                                                                      |     |
|      | Il Pesce-spada . Il Narval . L'Imperatore .                                                                                                                                                                                 | ivi |
|      | 5 Andamenti del Pesce chiamato                                                                                                                                                                                              |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                             | 200 |
|      | 7 Fecondazione naturale ed artifiziale                                                                                                                                                                                      |     |
|      | de' Pesci a squama. Varietà ne'mo-                                                                                                                                                                                          |     |
|      | di onde vanno in frega gli Anima-                                                                                                                                                                                           |     |
|      | Ii. Il Merluzzo: sue marcie: sua                                                                                                                                                                                            |     |
|      | prodigiosa fecondità. Il Salamone,                                                                                                                                                                                          |     |
|      | e la Trota, loro maniere di ope-                                                                                                                                                                                            |     |
|      | rare: loro migrazioni: loro foggie                                                                                                                                                                                          |     |
|      | d'andar in frega, L'Anguilla. Veri                                                                                                                                                                                          |     |
|      | Y 2 Er-                                                                                                                                                                                                                     |     |

| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| INDICE  Ermafroditi ve' Pesci Pesci dell'  Isola-di-Boroone. pag.  Lunga durata della vita de' Pesci: il Carpione, la Balena. Rifleffioni su la Storia de' Pesci. Crescimento del Carpione: sua meravigliosa fe-                                                                                                  | wi   |
| condità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 214  |
| Pesci, e Conchiglie, che vivono in un'acqua termale caldissima.                                                                                                                                                                                                                                                   | ive  |
| C A P. XXVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| a Diversi tratti della Storia degli Uccelli. L'Aquila: sue relazioni col Leone; sue caccie, e suo nido in forma di aja. Il falcone. Il Falcinello. Generalità circa gli Uccelli acquatici, e circa gli Uccelli di spiaggia. Maniere di operare di molti. Il Cormerano: il Martinpescatore. Gli Uccelli notturni e | ٠    |
| loro caccie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 216  |
| 4 Il Pico-verde: suo genere di vita,                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| e suo contegno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22J. |
| 5 Ammirabile coffruzione del nido del                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Cardellino, e del Fringuello. Os-                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| servazione circa il nido del Rea-                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |

Cardellino, e del Fringuello. Osservazione circa il nido del Reatino. Particolarità intorno al nido d' una Cingallegra del Capo-di-buona-speranza; osservabile maniera di operare del medesimo Uccello.

6 Industria della Gazza nella costruzione del suo nido, e sua tenerezza pe propri figli. Notabile particolarità del nido della Passera. 225

#### C A P. XXIX.

( Capitolo interamente nuovo ). Con-

|      | DELLE NOTE: 341                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOM  | tinuazione dello stesso Argomento.                                                                       |
|      | Industriose maniere di certi Uccelli,                                                                    |
|      | che sospendono il loro nido ad al-                                                                       |
| •    | cuni rami d'alberi, come il Remiz,                                                                       |
|      | la Pendolina, il Becco-grosso dell'                                                                      |
|      | Abissinia . Particolarità dell'Uccello-                                                                  |
| *    | Mosca, e del Colibri. pag. 22                                                                            |
|      | I Indicazione d'alcune spezie d'Uccelli.                                                                 |
|      | che sospendono il loro nido alli ra-<br>mi: il Troupiale, il Cassico, la                                 |
|      | mi: il Troupiale, il Cassico, la                                                                         |
|      | Caruba, il Guit-guit.                                                                                    |
|      | A Alcuni Papagalli, che sospendono                                                                       |
|      | parimenti i loro nidi. 331                                                                               |
|      | C A P. XXX.                                                                                              |
|      | 1                                                                                                        |
|      | 2 Maniere di operare dell'Hamster, o                                                                     |
|      | Topo di biada: sua tana: suoi co-                                                                        |
|      | flumi: suo profondo letargo durante                                                                      |
| FR " | l'inverno . Similmente de' Toni                                                                          |
|      | campefiri, e loro sotterranei. Il                                                                        |
|      | Tasso, la Volpe, la Lontra: suo                                                                          |
|      | campestri, e loro sotterranei. Il<br>Tasso, la Volpe, la Lontra: suo<br>domicilio. L'orso, e suo nascon- |
|      | aigho. 235                                                                                               |
|      | 4 Osservazione particolare circa le                                                                      |
|      | Lepri de' Pirenei.                                                                                       |
|      | C A P XXXI.                                                                                              |
| - '  | 2 Costumanza de' Lioni-marini. 243                                                                       |
|      | 3 Opinione di Mr. de BUFFON intor-                                                                       |
| *    | no la causa dell'intormentimento                                                                         |
|      | di certi Animali durante l'inverno.                                                                      |
|      | Curiose sperienze del Sig. SPAL-                                                                         |
|      | LANZANI, che distruggono tal                                                                             |
| . 3  | opinione: sentimento di questo Na-                                                                       |
|      | turalista su tale Argomento. 244                                                                         |
|      | C A P. XXXII.                                                                                            |
|      |                                                                                                          |
|      | Abbozzo d'alcune idee intorno l'o-                                                                       |
|      | ri-                                                                                                      |
|      |                                                                                                          |

| 342  | INDICE                                                                  |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| NOT. | rigine del parlare, e dello scri-                                       |     |
|      | vere. pag.                                                              |     |
| •    | 3 Della Capinera.                                                       | 251 |
| •    | C A P. XXXIII.                                                          |     |
|      | 4 Posizione singolare dell' orecchia in                                 |     |
| -    | alcuni piccoli Quadrupedi.                                              | 256 |
|      | 7 Meraviglioso Canarino. Talento del                                    |     |
|      | Papagallo nell'imitare la parola, e diversi gridi. Cama, che articolava |     |
|      | alcune parole. Riflessioni opportu-                                     | ,   |
|      | ne a tal proposito.                                                     | 258 |
| 1    | o Esempi d'alcuni Animali, di cui                                       |     |
|      | certe azioni sembrano fatte con fi-                                     |     |
|      | flessione. Primo esempio, l'Uccello                                     |     |
|      | nomato secretario, o Messaggieros                                       |     |
|      | Secondo esempio; un Papagallo ver-<br>de. Terzo esempio; un Maki della  |     |
| •    | specie de' Mongous.                                                     | 260 |
|      | to Osservazione intorno al posto, che                                   | 9   |
|      | Mr. de BUFFON assegna agli Uc-                                          |     |
|      | celli nella scala degli Esseri vi-                                      | -1- |
|      | venti.                                                                  | 262 |
|      | C A P. XXXIV.                                                           |     |
|      | 2 Intorno le varietà, e le irregolarità                                 |     |
|      | del lavoro delle Api.                                                   | 267 |
|      | 4 Bozzolo a calotta d'un Bruco osser-                                   |     |
|      | vato da Mr. de GEER.                                                    | 269 |
|      | C A P. XXXVI.                                                           |     |
|      | Diversi tratti della Storia del pic-                                    | -   |
|      | colo Bruco, che vive entro i gra-                                       |     |
|      | ni, e della sua Farfalla.                                               | 273 |
|      | C A P. XXXVIII.                                                         |     |
|      | Riflessioni Filosofiche su certi anda-                                  |     |
| ,    | menti d'alcuni Animali, che fi ha                                       |     |
|      | ges                                                                     |     |

Digitized by Google

| NOT. |                                                                                                                                 | 43<br>283  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | C A P. XLI.                                                                                                                     |            |
|      | 4 Vespe-Icneumone, che pigliano i<br>Ragni. Altre Vespe della stessa<br>Famiglia, che depongono le uova<br>sul corpo de' Ragni. | L          |
|      | C A P. XLII.                                                                                                                    |            |
|      | 4 Particolarità intorno il Verme-<br>Leone.                                                                                     | 302        |
|      | C A P. XLIII.                                                                                                                   |            |
|      | 1 Del partorire che fa il Rospo: ve-                                                                                            |            |
|      | ra natura de piccoli corpi, che da                                                                                              |            |
|      | in luce. Uso principale dell'albu-                                                                                              |            |
|      | me; di cui sono involti.                                                                                                        | 303        |
|      | Osservazioni circa il Rospo, che fa                                                                                             |            |
|      | l'uffizio di Raccoglitore, o di Le-<br>vatrice. Amori delle Salamandre                                                          |            |
|      | acquatiche. Il Ripa, o Rospo del                                                                                                |            |
|      | Surinam.                                                                                                                        | 305        |
|      | C A P. XLVI.                                                                                                                    | 0-0        |
| -    | ( Capitolo interamente nuovo ). L'E-                                                                                            |            |
|      | lefante.                                                                                                                        | 210        |
|      | I Generalità circa l' Elefante.                                                                                                 | 310<br>ivi |
|      | 2 Deformità dell' Elefante                                                                                                      | ivi .      |
|      | 3 Forza dell'Elefante                                                                                                           | 311        |
|      | 6 Proboscide dell'Elefante ed uso, che                                                                                          |            |
|      | ne fa .                                                                                                                         | 315        |
|      | 7 Tratto singolare d' un Elefante ri-<br>portato da Mr. de BUFFON. Ri-                                                          | -          |
|      | flessioni su questo tratto, e su di                                                                                             |            |
|      | un altro passo dello stesso Autore.                                                                                             | 1916       |

# 100 C A P. XLVII.

| NOT. | ( Capitolo interamente nuovo ) . L'O-<br>rang-Outang . pag. | 316    |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|
|      | 8 Conformità particolare della fem-                         |        |
|      | mina dell' Orang-Outang con la                              |        |
|      | donna.                                                      | 319    |
|      | Storia dell' Orang-Outang di Mr.                            |        |
|      | Storia dell Orang-Outang di Mil.                            |        |
|      |                                                             | ivi    |
|      | Pordine, che osservano i Babbuini                           |        |
|      | ne' loro saccheggi . Altre scimie                           |        |
|      | predatrici. Scimie pescatrici, e che                        |        |
| 0.1  | mangiano le Offriche.                                       | -      |
|      | mignation le l'utilitée.                                    | -412 W |

Fine della Tavola:

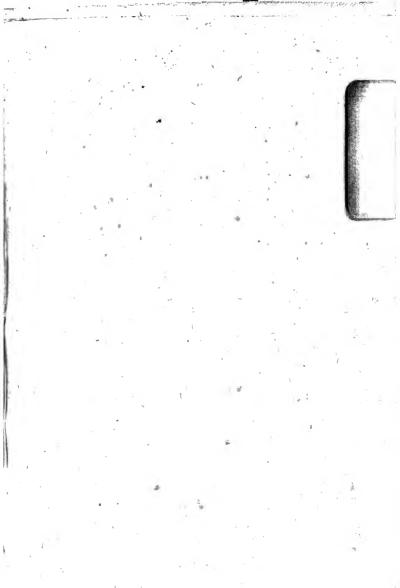

